1.0.24.163

# MEMORIE

DI

EDOARDO GIBBON

OLUME UNICO









# MEMORIE

DΙ

## EDOARDO GIBBON

SCRITTE

DA LUI MEDESIMO



MILANO
PER NICOLÒ BETTONI
MACCCANY



### PREFAZIONE

## DELL'EDITORE E TRADUTTORE FRANCESE

TRADUCENDO tutte le Memorie lasciate da Gibbon intorno alla sua vita ed ai suoi scritti, e scegliendo dalle altre sue opere postume quello che ne è sembrato il migliore, noi pensiamo di dare alla nostra lingua un libro utile, e di ottenere favore presso que lettori ai quali non è dato d'intendere l'originale, o non potrebbero procurarselo.

Gibbon vissuto nel secolo e nella patria di Hume e di Robertson, fu quivi onorato quanto que' due sommi storici; e da lui stesso noi intendiamo che appartenne a quel glorioso triumvirato, allorchè nelle sue Memorie ne dice modestamente; i lo nou presunsi mai d'accettare posto nel triumvirato degli storici inglesi. Ciò non pertanto il nome di Gibbon non suona lodato in Francia quanto quello dei detti suoi contemporanei; ma questo non fa caso poichè li giudici veri di uno scrittore sono quelli che posseggono la lingua nella quale egli scrisse, a loro spetta e non agli stranieri il segnare ai propri letterati quel grado di preminenza a cui possono aver diritto. Ma forse i due celebri competitori di Gibbon si sono levati tra i Francesi in tanta fama perchè ebbero la felice sorte di cader tra le mani di buoni traduttori; quest' idea è confermata dal detto dello stesso Gibbon, il quale si duole, come vediamo nelle sue Memorie, d'essere stato trattato male dai traduttori Francesi: in Italia, come egli afferma, e in Germania s' imbattè meglio. Egli è il vero che Gibbon era più a portata di giudicare finamente d'una traduzione francese che di qualunque altra; ma perciò appunto noi dobbiamo considerarlo giudice capace ; e si vedrà di fatto dai molti scritti dettati da Gibbon in lingua francese e contenuti nella presente opera, quanto egli fosse versato in quella lingua, e per conseguente si concluderà ch' egli era buon giudice, quando sentenziò i suoi traduttori; non si può dire insomma che abbia esagerato uno di quelli (Monsieur Leclerc de Septchénes), quando affermò che nissuno avrebbe saputo tradurre in francese Gibbon, meglio di Gibbon medesimo, e l'Autore parlò di quel traduttore con qualche lode, ma con giustizia soprattutto allorchè nelle sue Memorie disse: Il primo volume è stato tradotto in francese da Monsieur Leclere un poco fiaccamente ma con fedeltà. Laddore ben più

severo si mostra, quando parla di coloro che vennero continuando quella traduzione dopo Leclero.

Per tutto ciò Gibbon non è rimasto già un nome ignoto tra i Francesi; la detta traduzione giovò a farlo conoscere, e giovò forse ancora l'eco dei grandi applausi che riscuoteva nella sua patria quello Scrittore; che se in Francia la sua fama non suona tanto fra la moltitudine, essa non tace presso coloro che amano le lettere e presso ancora qualunque persona si diletta di studii storici; quivi Gibbon è avuto in quella stima che a lui si aspettà, quivi si sa che l' Istoria della Decadenza e della Caduta del Romano Impero tiene posto fra le più belle opere storiche della presente età. La profondità e la esattezza delle investigazioni, il bel modo onde sono ordinate, la grande chiarezza di che brillano le nuove idee, la maestria del pennello ed il vivo colorito onde sono ritratte, tutt' infine que' pregi per i quali l' opera di Gibbon fu sì bene accolta in Inghilterra, ed è tuttavia tanto apprezzata, sono cose che in Francia ancora si conoscono del pari, e se ne fa stima da quei molti che hanno alla mano la lingua inglese, e quelli pure che la ignorano possono farsi una qualche idea di quell' Autore in grazia della traduzione.

Del resto il nome di Gibbon, collocato che

Cadde primamente l'occhio nostro sulle Memorie dell'Autore intorno alla sua vita ed ai suoi scritti. Questo titolo ne invogliò forte come nasce naturalmente, quando si ode che un uomo il quale per qualche strada è arrivato alla celebrità imprende a parlare di sè, a dispiegare

tutti gli andari della sua carriera, e mostrarne gli strumenti e i mezzi segreti onde si valse per levarsi sublime. Certo che noi credevamo di trarre da quella lettura un gran diletto, ma non mai quanto essa ce ne recò. Gibbon ha dato con quelle sue Memorie quel soccorso ai letterati che agli artisti diedero alcuni eccellenti maestri, i quali spiegarono tutti i processi onde trassero a perfezione i loro immortali Capolavori. Le Memorie della vita di Gibbon sono una scuola di letteratura: pochi libri al veder nostro possono essere utili più di questo ai gioranetti che si danno a coltivare le lettere: possa egli cadere tra le mani di coloro che s' avvisano di trattarle senza averle mai coltivate; quelli vi troveranno i metodi di quest' arte, questi conosceranno ciò che forse neppur immaginavano, cioè che la è un'arte che vuole essere appresa con metodo.

Varrà questo libro per guida a coloro che si apraecchiano a scrivere e indurrà un utile scoraggiamento in quegli altri che vorrebbero scrivere senza esservisi apparecchiati e non sono mossi da alcun genio come Francaleu, il quale dice:

Un jour dans mon cerveau ce talent se trouva.

In questo libro sono notati que' primi indizi onde

si palesa la vera attitudine che uno ha per diventare letterato, e si additano le vie onde quell' attitudine vuol essere condotta a buon effetto; ed ogni idea spiegata è con una fina sagacità, ogni precetto è fatto utile con una pronta applicazione, tal che gli esempi e i dettami camminano sempre del paro, e s' impara l' arte vedendola praticata.

Abbiam detto che per queste Memorie s' impara a dettare; aggiugniamo che vi si trae un altro vantaggio, il quale si estende a una quantità maggiore di persone, ed è che vi si apprende a leggere con profitto. Quelli che hanno conosciuto Gibbon sanno che l' ordine ed il metodo erano qualità eminenti di quell' ingegno, ed egli le toglieva a guida in ogni cosa.

Gibbon possedeva in sommo grado la capacità d'osservare e di cavare da qualunque
discorso conseguenze giovevoli a qualche cosa;
di qui venne ch'egli trovò molti spedienti onde
si aiutò nella sua carriera, e questi son tutti
mostrati nelle sue Memorie, e si veggono felicemente applicati ai suoi studi, alle sue letture,
tal che ognuno scorge il modo di appropiarsele
e farne uso. Ripetiamo che questo gli è un libro
fatto per istare fra le mani dei giovanetti e di
chi è preposto alla loro istruzione; ne abbiamo
voluto dare un'idea; bisogna leggerlo per farne
la debita stima: ma ben fallito anderebbe il

nostro pensiero se questa lettura non togliesse d'inganno molte persone, e se quelli ancora che tengono ferma opinione di studiare daddovero non vedessero che si può far meglio. Quasi tutti i lettori viste queste Memorie dovranno confessare, nel loro cuore almeno, d'aver passata la vita co' libri in mano senza sapere quello che si facessero. Tant' è; il fanciullo sa che cosa debba apprendere dal suo alfabeto; ma l'adolessente, ma l'uomo nol sanno, chè nessuno pigliò ancora il pensiero di porre in ordine il loro alfabeto; queste Memorie daranno su ciò alcun barlume e forse anche qualche cosa di più.

Un altro pregio contengono queste Memorie considerate come una produzione letteraria, il quale secondo il nostro sentimento apporta un maraviglioso diletto a chi le legge, ed è quello d'udire un uomo che ragiona d'un' occupazione che formò la delizia di tutta la sua vita e non vi lasciò vuota alcun'ora. Con che nettezza l'Autore ci fa vedere, anzi ci fa sentire, quanto sono soavi le dolcezze che vengono dallo studio, o anche dalla sola lettura; non però da quella lettura, che può dirsi perduta nè più nè meno che l'onda delle Danaidi, ma da quella che somiglia all'acqua d'un rivo, la quale scorre lenta sul terreno che tutta la beve e ne acquista fecondità. Non c'inganniamo; egli è d'una tale lettura che Gibbon parla allorchè con una

passionata espressione ci dice «che non darebbe il diletto della lettura per tutti i tesori dell'Indie. » Ma era egli necessario che un talo Autore affermasse questa cosa? Non ce l' ha egli già fatta conoscere anche senza averne il disegno con ogni suo detto? Noi vediamo dalle sue Memorie che ogni sua cura, ogni azione avea per iscopo il piacere della lettura; nessuna altra sollecitudine gli stette mai tanto a cuore. Nessun negozio potè contrappesare nella sua mente il gran pensiero de' suoi libri, della sua biblioteca. Le sue Memorie sono dettate con uno stile quieto e pregiabile per la giustezza più che per il calore; ma ponete ben mente, o lettori, a vedere come d'improvviso Gibbon mette una grande anima nel suo dire senza pure volerlo; egli toglie allora a ragionare dei libri che furono la sua passione. Voi l'udirete parlare qua e colà d'amici e di conoscenti, badate ch' egli ragiona di libri: e quel vecchio compagno da cui si distacca con rammarico non è altro che il libro suo compiuto; ve ne avverto, o lettori, perchè io stesso fui dapprima ingannato per quelle espressioni.

Or non è egli questo un tal pregio da rendere utilissima a' giovanetti la traduzione di queste Memorie? chi invoglia a studiare fa nascere l'amore per la pace, è chi raddrizza con un buon metodo il cammin dello studio guida le menti alla verità. Con accendere nel cuore questa passione innocente vi si spengono le altre che non lo sono, e chi fa sentire il diletto che ne deriva è donatore di vera felicità. Che se una felicità così grande contiene pure in sè medesima un qualche male, questo apparirebbe dove il Mondo arrivasse a conoscerla pienamente, imperocchè se fosse veduto da ogni persona, e se fosse sentito il piacere indicibile che viene dall' acquistare istruzione, dallo sviluppare la facoltà della mente e dal metterla in azione chi vorria più attendere ad altro su questa Terra? Nessuno procaccerebbe altra cosa fuorchè di aggiugnere ogni giorno alcunchè alla propria esistenza per via dello studio. Questo è quel dono mal conosciuto che venne dal Ciclo all' uomo:

### O si scires donum Dei!

Che se vorremo considerare queste Memorie da un altro lato, vedremo ch' elle possono dare giovamento all' arte di ben vivere non meno che a quella dello scrivere, imperciocchè in esse è descritta la storia d'una vita, e d'una tal vita che fu condotta con riflessione, con ordine, insomma la è la storia d'un uomo che poneva scria mente al suo vivere e non commetteva li suoi di alla ventura come è costume dei più. Con ciò non vogliamo dire che Gibbon fosse

un calcolatore egoista; egli fu un saggio, che si giova della prudenza, della previdenza, frutto dell'umana ragione, e pone con tali strumenti un solido fondamento all'edificio d'una vita ch' egli destina a sè. Ed è gioco forza applaudire alla sua condotta quando si osserva di che felice successo fu coronata. Gibbon studiò sè stesso per tempo, e visto quali veramente fossero i suoi talenti e la sua capacità si diede al mestiere delle lettere: noi vediamo che tutto quanto egli operò dopo quella sua determinazione tendeva a secondare il suo fine, all' ottenimento di quello egli ordinò tutti i mezzi che furono nelle sue mani. Non curante di niuna altra cosa (e qui non si ragiona degli andari suoi in fatto di lettere) egli diresse al solo scopo di condurre una vita regolare tutte le sue viste economiche, e domestiche; e non v' ha dubbio che una determinazione così saggia giovò tanto al buon successo delle opere sue letterarie, quanto ai diletti e alla felicità solida onde fu accompagnata la sua vita; esaminiamo per minuto quest' argomento; e non faremo cosa inutile pei giovanetti. Applichiamo estesamente i dettami che risultano dal modo onde vissa quest' uomo, dacchè ciò appartiene a tutte le professioni, e una saggia condotta non è già utile al letterato soltanto. L'ordine che pose Gibbon alla sua vita fu tale insomma quale cia-

scuno dovrebbe seguire per apprendere l'arte del vivere; ma quell' arte è troppo trascurata, e fra tutti i popoli noi siamo quello che meno l'apprezza; nessun pensiero per dare un sesto alla vita propria, ella è commessa alla ventura. Dicesi che il Caraibo vende la mattina il suo letto, e non pensa che la sera ne avrà nuovamente bisogno; ma siamo noi forse più provvidi? qual è il Francese che pensi a stendere un letto, su cui posi comodamente la propria vita? · Quelli che sanno come Gibbon partì le ore sue fra le pratiche del gran mondo e gli studii del suo gabinetto, che diede a questi assidue cure ma che non fu meno occupato dagli affari, essendo stato Membro del Parlamento d' Inghilterra, quelli che sanno ch' egli tenne corrispondenza con tutti quasi i personaggi riputati e distinti de' paesi ove visse, aspettano forse di trovare nelle sue Memorie una cronaca piena di maldicenza in cui a loro grande sollazso siano descritti gli scandali de' tempi suoi. Noi non vogliamo che que' tali si trovino ingannati, e vogliamo avvertirli che la loro speranza anderà fallita. Peccato! dicono essi; ma noi non siamo del loro avviso. L' uso francese di fare della maldicenza un mestiere quotidiano, di porla in commercio e collocarla sulle mostre in ogni adunanza, di mettere un grande studio a trattarla con una elegante destrezza, e di fare incetta di molte avventure saporite, per potere indi acquistare riputazione di mono piacevole e gentile, quest' usanza, non ha per anche avuto di là del mare quell'accoglienza che vi sogliono incontrare le nostre mode. Il silenzio che regua nelle adunanze Inglesi dispensa ogni persona dal dovere d'andare in traccia di riempitivi, e non correndo quivi ai letterati debito alcuno di pagare il loro scotto con qualche storiella galante, possono fure a meno di tenerne provvista.

Chi frugasse negli scartafacci di qualche celebre autore nostro passato di vita, troverebbe
forse sparsa a piene mani la dovizia dei detti
pungenti, de' racconti maligni, delle calunnie,
onde egli fu sempre sì caro mentre visse e sì
desiderato in tutte le allegre brigate; ma Gibbon ha lasciato altro tra gli scritti suoi, pei
quali si è veduto che furono d'una natura ben
diversa i segreti della sua vita. E non vuolsi
dire per questo ch' egli non conoscesse l'usana
di porre insieme materiali onde scrivere la propria vita in modo, che ne rimangano vituperate
tutte le persone colle quali si visse funigliarmente. Ecco come egli ragiona su questo particolo e.

 Potrei anch' io certamente farmi piacevole al lettore col mettergli davanti agli occhi una galleria di ritratti, ed una collezione di storielle. Ma ho sempre avuto in avversione l'usanza di tessere la propria vita a forza di satire.

Ora si vegga se io esalto di troppo il pregio di queste Memorie affermando, che non pure elle possono giovare ai giovanetti che imprendono la carriera letteraria, ma s' hanno a togliere per modello da chiunque avvisa di scrivere cose di tale natura. Confessiamo, che avendo considerati alcuni esempi recenti di Memorie intorno alla vita di qualche autore, ci è parso di fare opera utile coll' offerire una nuova stampa ben diversa da quella, in cui si gettano sempre cotali opere, e fra le molte ne torremo a citare una dettata da un letterato appartenente alla Accademia Parigina, il quale ha voluto essere il proprio biografo. Le sue Memorie hanno veduta la luce: ma che cosa vi si legge? La narrazione di tre avventure amorose di lui con tre donne, le quali vivono tutte ancora, e tutte sono sì bene delineate da non poter neppure fingere di non ravvisarle. Che compassione! per non dire di più.

Quante minchionerie si sono stampate per la voglia d'imitare Montesquieu! dice Gibbon, non so ben dove, parlando d'un' opera da lui scritta nella sua gioventù. Non potremmo noi per avventura dire con eguale veritù « Quante minchionerie per imitare Rousseau!» Anch' egli conta i suoi amori, e così nello scrivere le sue Confessioni scrive aucora quelle degli altri, e non tace quel ch' ebbe a fare colla Madame di

Silvan Cough

Chamberì o colla tale signora di Venezia. Ma questa fu una bizzarria, e la possiamo mettere colle tante altre di quell' uomo bizzarro, e poi egli almeno ne ha compensato col darne in quel suo libro qualche altra cosa, non lo scrisse già colla sola vista di fare di sè stesso un ritratto erotico; ma Chabanon non ebbe che questo scopo nel dettare con tanta cura le sue Memorie. Egli volle far sapere ai coetanei ed ai posteri che nella vita sua ebbe tre vicende amorose, che in esse si mostrò un modello di delicatezza laddove le sue belle furono un modello di nequizia; ed è poi bello il vedere il discernimento suo nello scegliere le persone, nelle quali volea porre amore; leggiamo nelle sue Memorio che una delle sue amiche gli disse, nell'abbandonarsi a lui; sappi ch' io amo un altro, nel qual detto pare che sia più ingenuità che perfidia . . . Ma noi non istiam già qui a scrivere un estratto di quelle Memorie; ne sia lecito ciò non ostante di fare ancora una considerazione che risguarda il sistema onde Chabanon cadde ayvertitamente in una così grande stravaganza. Questo è derivato, al veder nostro, dall' idea falsa del tutto ch' egli ebbe d'una cosa importantissima ; la morale. E veramente si è tanto sota tilizzato in questo secolo sulla morale, che se n' è quasi perduta la vera conoscenza. Chabanon ha offeso l'enorc e l'enestà con quelle

cose che ci ha rivelate, eppure chiunque ha conosciuto quell' uomo anche solo leggermente lo ha dovuto stimare. I movimenti del suo cuore erano ottimi, e tutto ciò che si parava davanti all' occhio suo coll' aria della bontà, della bellezza, della morale lo infervorava senza misura; tantochè non saremmo maravigliati ch' egli avesse detto come già il suo modello : Io mi presenterò a Dio il dì del giudizio colle mie Memorie in mano. Il pover uomo scrivea un pessimo libro, e credeva di comporre un lavoro pieno d' utilità; oltraggiava la morale persuaso di farle buon ufficio; e noi l'abbiamo udito difendere storte massime con quegli stessi sofismi dai quali egli medesimo fu ingannato, abbiamo udito una di quelle sottilissime distinzioni onde oggi l'ingegno combatte la ragione con funesto successo. Quel libro e tutti i somiglianti, ha detto taluno, possono aver torto in faccia alla morale particolare; ma la morale generale li assolve. Fu detto già che la piccola morale uccide la grande. Che dovizia di morale ci è capitata all'improvviso! La particolare e la generale, la grande e la piccina. Quanti segni a spiegare una sola idea! Così camminano sempre le umane vicende; quando la cosa è perduta, molte parole belle tengono il suo luogo; ciò ne fa sovvenire la zecca del Maresciallo di Turenna (\*),

<sup>(\*)</sup> Accaduta la morte del gran Maresciallo di Turenna

e ne fa sovvenire ancora que'tempi ne' quali la Francia fu sì povera di denaro e si ricca di segni che ne facevano miseramente le veci. Ma qui vi è di peggio, poichè volendo trovare in queste parole qualche cosa più che un vano suono, dobbiamo dire che vi sta dentro nascosto un funestissimo principio, il quale in sostanza è questo. Coll' intenzione d' operare il bene si può dire e fare quello che è male, e questa è massima perniciosa immorale, e diciamolo pure ella è ancora falsa del tutto; che se noi volessimo scostarci dal nostro argomento potremmo addurre prove ed esempi convincentissimi; ma stiamo a questo. Non andiamo a indagare se meritino lode o biasimo quelle amicizie onde Chabanon palesa i segreti; osserviamo soltanto che esse richieggono il sigillo del segreto, e dovremo concludere che il manifestarle è atto inonesto: in quanto poi ai particolari licenziosi che si leggono in quel libro, noi domandiamo qual sia fra tutte le morali nuovamente scoperte quella che non se ne offende: essi diventano tanto più biasimevoli, quanto maggiore è l'aria di scverità che domina in quell'opera: l'ampolla contiene veleno, e la cartella dice balsamo. Ma queste riflessioni ci han menato più lontano

furono tosto creati otto marescialli, e il Mondo disse esservi una zecca dove si battevano Marescialli di Turenna. che non avremmo pensato, e ci avvediamo di aver dato nel serio più di quello che bisogna. Un pajo di versi comici avrebbero detto quanto bastava a mostrare come quell' autore parla di cose che non volevano essere rivelate.

Lo stolto grida, e il goffo si querela, Parte il saggio e i suoi torti non rivela.

Anche a Gibbon è caduto di parlare d'una sua passione amorosa nel tessere gli avvenimenti della sua vita, ed ha pure nominata la Donna amata; ma con quale delicatezza! con quanta stima! Ecco fin dove si può arrivare; il resto sta bene taciuto; e di vero Gibbon fece delle sue Memorie un libro che può servire a modello, perchè appunto seppe distinguere a proposito quello che si può dire, da quello che non va detto. Le vicende letterarie formarono la sostanza della sua vita, di quelle egli tiene disteso ragionare; delle altre fa un cenno appena, e rinunzia al piacere di contar tutto, onde il lettore abbia qualche cosa a desiderare, e questa è grandissima virtù a chi parla di sè medesimo. Fu Membro del Parlamento d' Inghilterra, ma non vi si rese chiaro come oratore: e nel dire egli stesso questa cosa, nel concludere che stette fra i taciturni di quell' assemblea non procura di dare rilievo all' utilità

di quella classe, non fa come que' Deputati, li quali o dicono o fanno intendere che il loro silenzio vale più che l'altrui parlare, e a rendere poi meno pregiato il talento del parlare dicono che anche il parlare nudo di talento è ascoltato nelle assemblee. Il suo genio non fu punto faccendiero. Occupò una carica pubblica poco luminosa e non importante quanto all'ufficio: ma importantissima quanto allo stipendio. Così egli ne parla, e mostra la contentezza dell' ottenerla, ed il rincrescimento del perderla. Tenne una parte, per conseguente fu avversario dell'opposta; ma il parteggiare era cosa troppo bassa per quella mente, quindi quella sua grande moderazione allorchè parla degli uomini, delle cose, e dei motivi politici che ottennero il suo suffragio, e non biasima anzi loda, e loda assai, quelli che tennero la contraria opinione: e questo è un punto nelle sue Memorie che vuol essere considerato. Egli non dipinge sè medesimo uomo di Stato più che non lo fu, egli discorre rapidamente gli oggetti politici (e non diremo per ciò superficialmente), ma la sua stringatezza è tutta piena d'evidenza, le sue pennellate hanno una grande espressione. Questo è un pregio che appare singolarmente nella sua descrizione del viaggio che fece in Italia. E vedi cosa degna d'osservazione! Egli si prepara a quel viaggio con lunghi studii e profondi

e aduna vasto capitale di lumi, e ne fu il suo pensiero per due anni; che coza ottenne da quel viaggio? materia da occupare sole due pagine: ma chi le legge, intende che ad un genio pittoresco non bisogna un in folio per così fatte opere.

Termineremo il discerso sulle Memorie di Gibbon con una parola intorno a quanto egli dice in fine parlando della rivoluzione di Francia. Egli ne ragiona veramente con isdegno e severità, eppure a que' di la rivoluzione non avea ancor fatto i passi che fece appresso, e vediamo che nelle ultime sue lettere scritte ad un amico liberamente, egli parla con tuono assai più rigido delle cose di Francia che allora erano arrivate a un punto che veramente volevano essere biasimate. Quanto all' occhiata prima, che Gibbon diede a quel grande avvenimento, è naturale che ella fosse sdegnosa, poichè egli viveva allora a Losanna dove si rifugiò una torma di malcontenti, i quali certamente non dipinsero con bei colori la rivoluzione Francese.

Diremo per ultimo una parola eziandio delle note che abbiamo poste a questo libro, elle sono poche; ma il lettore ce ne saprà grado ne siamo certi. Non diciamo di consentire a tutte le opinioni letterarie, religiose, filosofiche del nostro Autore; ma teniamo che ciascun lettore abbia diritto di pensarne da sè quello che più gli pare; e non abbiamo sperato che potesse tollerarsi nella nostra traduzione la noja di quelle perpetue note, per le quali diciamo degni di biasimo alcuni altri traduttori. Alcune noterelle indispensabili a volere che l'originale fosse intelligibile, ecco tutto quello che abbiamo messo del nostro in questo libro.

#### CAPITOLO PRIMO

### INTRODUZIONE

IDEE DELL'AUTORE INTORNO LA NOBILTA EREDITARIA

V cdendomi giunto al mio anno cinquantesimosecondo, dopo aver compiuto un'opera difficile la qualc sortì buon esito, io assumo oggi d'impiegare alcuni momenti di quiete nel rivedere le semplici azioni della mia vita letteraria e privata. La verità nuda, e senza belletto, primo pregio della storia più importante, sarà la sola condizione che raccomanderà questo racconto, il quale concerne la mia persona. Lo stile sarà semplice e famigliare: perocchè lo stile è l'immagine del carattere; ma l'abito già contratto di scrivere correttamente, anco senza che vi si adoperi espressa fatica, può avere apparenza d'arte e di studio. Mio motivo è il divertirmi, ed egli sarà la mia ricompensa: e se questi fogli saranno comunicati ad alcuni amici discreti ed indulgenti, essi li nasconderanno agli occhi del Pubblico, fino a che l'autore sia in sicuro dai colpi della critica e del motteggio.

La brama di conoscere e di ricordare i nostri antenati è tanto comune, che ella deve dipendere dall'influenza di qualche principio professato da tutti gli uomini. A noi sembra aver vissuto nelle persone degli avi nostri. Dilatare il confine di codesta esistenza idaela è lo scopo della vanità, ed ella vi trova la sua mercele. Cinquanta anni o cento sono il retuggio d'un
individuo umano; ma noi ci slanciamo al di là dei
confini della morte, afferrando tutte le speranze che
sono inspirate dalla religione e dalla filosofia; e riempiamo il taciturno vuoto che precede la nostra nascita,
unendo noi stessi agli autori de nostri giorni. Il nostro
giudizio più riposato tenterà piutosto di moderare
che di sopprimere l'orgoglio che viene inspirato da
una razza antica ed onorata. Il satirico portà ridere,
ed il filosofo potrà faro intendere la sua voce; ma la
ragione essa medesima rispetterà i pregiudizi e le abitudini già rese sacre dall'esperienza del genere umano.

Dovunque la elevatezza dei natali forma nello Stato un Ordine superiore, l'educazione e l'esempio sempre dovranno produrre, e produrranno sevente, in quella classe una dignità di sentimenti ed una convenevolezza di condotta favorevoli alla conservazione dei principi d'onore, in grazia del bisogno più vivo ehe proveranno gl'individui di quella classe di godere della pubblica estimazione, e della loro propria ad un tempo. Quando noi ascoltiamo parlare di qualche prosapia illustre, antica tanto che non si può risalire fino alla sua origine, e tanto degna di stima ehe meriterebbe di non aver mai fine, allora noi prendiamo interesse per le sue diverse vicissitudini, e non possiamo biasimare l'entusiasmo generoso, ovvero la vanità innocente di eoloro i quali partecipano degli onori del suo nome. In quanto a me, se io discendessi da un uffiziale generale, da un uomo di Stato, o da un celebre autore studierei le loro vite con tutta l'applicazione dell'amore figliale. Noi ei interessiamo nella conoscenza degli avvenimenti passati con una euriosità allettata da un

rapporto immediato o indiretto che hanno con noi stessi; ma ove si tratti di sentenziare sull'onor vero che gli antenati nostri fanno che si riverberi sopra di noi, noi dobbiamo imparare a porre i doni della natura al di sopra di quelli della fortuna; ad apprezzare in essi le doti dalle quali la società ricavò i migliori ayvantaggi, e a giudicare che il discendente di un re è veramente meno nobile del rampollo di un uomo di Genio, gli scritti del quale saranno la scuola o le delizie della posterità più lontana. Secondo il mio avviso la famiglia di Confucio è la più illustre del mondo. Li nostri baroni e principi d'Europa dopo avere trascorso con isforzi penosi lo spazio di otto o dieci sccoli addietro, si perdono fra le tenebre del medio evo; ma frammezzo la vasta eguaglianza dell'Impero chinese, la posterità di Confucio conservò, pel tratto d'oltre duemila dugent'anni, li suoi pacifici onori e la sua successione non interrotta. Il Capo della famiglia è riverito tuttavia dal Sovrano e dal popolo, come l'immagine vivente del più saggio fra gli uomini. Li trofei del Malborough hanno illustrato ad arricchito la nobiltà degli Spenser; ma io li esorto a considerare la Regina delle Fate (1) come il più prezioso giojello della lor corona. Ecco i miei particolari sentimenti esposti, come io farò sempre, senza scrupolo, e senza esitanza. Che sien essi giusti, o naturali almeno, io sono spinto a crederlo pel motivo che io non sono in questa causa parte interessata, perocchè non posso raccogliere da'mici antenati nè vergogna, nè gloria. Una narrazione semplice e sincera della mia vita,

<sup>(1)</sup> Opera poetica stimata in Inghilterra, e composta da Edmondo Spenser.

destinata a rallegrar le ore del mio ozio, potrà far cadere sopra di me, e forse con giustizia, il rimprovero di vanità. Io posso nullameno giudicare dietro l'esperienza dei tempi passati e presenti, che il Pubblico è curioso sempre di conoscere gli uomini che dopo sè lasciarono qualche traecia del loro spirito. Le narrazioni più minute che ad essi hanno rapporto, sono diligentemente raccolte e ricercate con premura, ed i lettori d'ogni elasse possono ricavarne una lezione od un esempio delle vite le più somiglianti alla vita loro. Il mio nome sarà forse registrato fra i mille articoli che compongono la Biografia britannica; e mi è permesso di credere che nessuno è atto al pari di me a descrivere la serie de'mici pensieri e delle mic azioni. L'autorità de'miei maestri, del grave De Thou, e del filosofo Hume, può bastar a giustificare il mio disegno; ma ella punto non sarebbe difficil cosa il porgere una lunga lista d'antichi e di moderni i quali, sotto differenti forme, abbozzarono i loro ritratti. Sovente anzi essi formarono la parte la più interessante, e talvolta la sola interessante degli scritti loro; ed ove essi sieno sineeri, ben di rado noi ci lamentiamo per le minutezze o per la prolissità di quelle memorie individuali. Le vite di Plinio il giovine, del Petrarea e di Erasmo trovansi nelle lettere seritte da loro stessi. Li Saggi del Montaigne e di Sir William Temple ci introducono nelle case e nel seno stesso de'loro autori. Noi sorridiamo senza sprezzo sulle passioni ostinate di Benvenuto Cellini, e sulle scherzevoli follie del Colley Cibber. Le Confessioni di Sant'Agostino e del Rousseau rivelano nella foro nudità i secreti del cuore umano; li comentarii del dotto Huezio sopravvissero alla sua Dimostrazione Evangelica, e le Memorie del

Goldoni sono anche più dramnatiche delle sue commedie. L'eretico, e l'uomo della Chiesa sono vivamente rappresentati nei ritratti c nelle avventure del Whiston e del vessovo Newton; e la fedele rappresentazione degli uomini e dei costumi giunge perfino a dar qualche pregio alle pesanti notizie di Michele de Marolles, e di Antonio Wood. Che io mi sia eguale o superiore a taluno di questi uomini, ecco ciò che una modestia vera o affettata non può costringermi a dissimulare.

#### CAPITOLO SECONDO

Ragguaglio succinto ed aneddoti relativi alla famiglia dell'Autore. — Esposizione di un processo di Stato nel quale fu inviluppato il suo avolo. — Riflessioni sopra il Bill dei sette anni. — Purticolarità relative all'origine inglese e francese del ministro del Re di Napoli Acton.

La mia famiglia trac la sua origine dalla Contea di Kent. Li Gibbon possedevano delle terre nel distretto di Woodland, parrocchia di Rolvenden nell'anno 13-6; ed il ramo primogenito della famiglia possiede ancora in quel natio suolo senza granda caereseimento il diminutione della sua proprietà. Il tempo, e la loro oscurità eopersero del velo dell'oblio le virti ed i vizi de'miei antenati di Kent; il loro carattere e la loro situazione li tennero rinchiusi fra i lavori e i diletti della vita rurale; e la instituzione de'nostri Registri parrocchiali è di si freesa data, che non istà in mio potere lo uniformarmi al consiglio del poeta, il quale rimette a quei registri coloro che stimano importantissima faccenda il risalire fino alla origin loro.

" E del ricco e del povero vi è descritta la sorte; due parole formano la loro storia: egli nacque, egli mori, "

Nell'incominciamento del secolo decimosettimo il ramo cadetto dei Gibbon di Rolvenden abbandonò la provincia per istabilirsi nella Capitale; ed è appunto di quel ramo ch'io non ho ad arrossire di essere il discendente. Il professare, la Legge esige dell'ingegno, il servire la Chiesa reca alcune noje, e prima che Pescreito terrestre, le armate navali e il nostro impero nell'India avessero aperto tante vie per far fortuna, il mestiere del negoziante fu sectio molte volte dai giovanti di buona famiglia o bene educati, i quali aspiravano ad essere gli autori della propria indipendenza. Le nostre Case più rispettabili, non isdegnarono il Banco, e nemmeno la bottega; i loro nomi sono registrati nel Corpo dei borghesi e ne' Corpi mercantili di Londra; ed in Inghilterra egualmente che nelle repubbliche italiane, gli Araldi d'armi furono soventemente obbligati a dichiarare come la Nobiltà non rimane punto intacesta dall'esserazio del commercio.

Non è che onorevole per noi il rammentare li nostri parentadi per matrimonio. Il precipuo ornamento della mia schiatta è Giacomo Fiens, Barone di Say e Scale, Lord-gran-tesoriere d'Inghilterra nel regno di EnricoVI. Il suo licenziamento e la sua detenzione nella Torre non poterono bastar a calmare gli schiamazzi del popolo; ed il tesoriere ed il suo genero Cromer furono decapitati in seguito di un preteso giudizio degli insorgenti di Kent. Le gravi accuse che gli furono imputate, quali rappresentate sono dal Shakespeare, mettono nella loro più piena luce l'ignoranza e l'invidia della tirannide della plebe. Oltre li vaghi rimproveri di aver venduto il Maine e la Normandia al Delfino, il Tesoriere è in ispecialità accusato di lusso, perchè andaya a cavallo sopra un tappeto, e di tradigione, perchè parlava la lingua francese, la lingua de'nostri nemici! " Tu hai proditoriamente corrotto la gioventù del regno, dice Giacomo Cade allo sventurato Lord, collo stabilire una seuola di grammatica; e sebbene i nostri padri stessero benissimo senza libri, tu ti

sei reso colpevole facendone stampare; inoltre; con grande danno del re, della sua corona e della sua dignità tu hai fabbricato una cartiera. Ti sarà provato in tuo confronto che tu sei circondato d' uomini. i quali parlano d' ordinario di nome, di verbo, e di tali altre abbominevoli parole che ogni orecchio cristiano patisse ascoltandole ». Il nostro poeta grammatico mette in generale maggior cura nel rappresentare i caratteri, e non si picca di essere esatto nell'istoria; ed io temo fortemente che l'arte di stampare non sia stata introdotta in Inghilterra, se non se molti anni dopo la morte del Lord Say: ma bramerei vivamente di trovare i miei antenati colpevoli di qualche simile delitto così degno di lode; ed un uomo di lettere può insuperbire d'essere il discendente d'un protettore e d'un martire delle scienze.

Il mio nonno Edoardo naeque nell'anno 1666. Li frutti della sua industria lo sollevarono al di sopra del livello de' suoi avi immediati. Si ravvisa ch'egli si slanciò in intraprese di commercio considerevoli e di vari generi; ma sembra ch'egli tenesse in maggior conto i suoi interessi che le sue opinioni; imperocchè io lo trovo nelle Fiandre fare la fornitura del vestiario per le truppe del re Guglielmo; egli il quale seguendo li suoi sentimenti avrebbe potuto certamente stipular dei contratti con maggior piacere, ma non forse a miglior patto pel servizio del re Giacomo. Egli diede sua sorella in matrimonio al Sir Whitmore Acton, ed io tengo per tal modo una triplice parentela coll'antica e leale famiglia degli Shropshire, Baronetti. Quella famiglia consisteva allora in sette fratelli, tutti di statura gigantesca; l'uno dei quali, un pigmeo di sei piedi e duc pollici, si riconosceva come l'ultimo e il meno prosperoso dei sette; egli aggiungeva, con uno stile nel quale è ben conservata la fedeltà allo spirito di partito, che tali uomini non erano nati dopo la rivoluzione. Sotto l'amministraziono Tory (1) dei quattro ultimi anni del regno della regina Anna, il sig. Edoardo Gibbon fu nominato uno dei Commissari della Dogana e vi prese posto col Priore; ma il negoziante era meglio collocato che il poeta; perocchè fu sovente inteso il Lord Boling-broke dichiarare, ch'egli non s'era mai intrattenuto con un uomo che meglio conoscesse il commercio e la finazze dell'Inghilterra. Nell'anno 1713 egli fu sectto per essere uno dei direttori della Compagnia del mare del Sud; e li suoi libri forniscono la prova che prima della sua secettazione di quel fatale offizio egli aveva guadagnato una fortuna indipendente di sessantamila lire (2).

Ma la sua fortuna fu inghiotitia nel naufragio dell'anno 20, e i lavori di trent'anni furono rovinati in un giorno. Io non sono giudice nè competente nè disinteressato della utilità o dell'abuso del progetto della Compagnia del mare del Sud (3), nè del delitto o dell'innocenza del mio nonno e dei Direttori suoi confratelli; ma l'equità dei tempi moderni deve condannare li violenti ed arbitrarj procedimenti i quali avrebbero disconorato la causa della giustizia, e reso

<sup>(1)</sup> Li nonti inglesi di Tory e di Wigh ritorneranno di sovente. Tutto il mondo sa che il primo nome, dato dapprima ai partigiani di Carlo II, si applica generalmente a coloro che seguono il partito dell'Opposizione.

<sup>(2)</sup> Sterling, Sterlina. Tali si dovrà sempre intendere che siano le lire di cui si parla nel Testo.

<sup>(3)</sup> Intrapresa che ha qualche analogia con quella del Mississipì e colla banca del Law, e la quale ebbe per gl'interessati la riuscita medesima.

l'ingiustizia più odiosa ancora. Non sì tosto la nazione fu riscossa e svegliata dal sogno dorato che l'aveva illusa, che il clamore del popolo ed altresì del Parlamento dimandò le sue vittime; ma egli fu riconosciuto da tutti i partiti che li Direttori anche colpevoli non potevano essere colpiti da nessuna legge conosciuta. Il discorso del Lord Molesworth può somministrare un' idea delle disposizioni o piuttosto della violenza della Camera dei Comuni. » Delitti straordinari, esclamò quell' ardente Wigh, esigono straordinari rimedi. Li Giurisconsulti romani non avevano prevedato che possibil fosse l'esistenza del parricidio. Ma il primo mostro di tale specie che comparve, fu cucito in un sacco e precipitato a capo in giù nella riviera. In quanto a me, io sono disposto a pronunciare questo castigo contro gli autori della nostra rovina presente ».

Il suo partito non fu letteralmente adottato; ma un bill di punizione e di ammenda, uno statuto retroattivo fu ammesso per punir degli errori i quali non esistevano allorchè furono commessi. Soltanto la più imperiosa necessità può servir di scusa ad una sì perniciosa violazione della libertà e delle leggi; ma il pretesto di un imminente pericolo, e dell'utilità dell'esempio non poteva essere invocato in questa circostanza. La legislatura mise sotto la mano della legge la persona dei Direttori, ed esigette una eauzione esorbitante per la loro rappresentanza, ed impresse anticipatamente nel carattere loro una macchia d'ignominia. Essi furono obbligati a dichiarare con giuramento una rigorosa valutazione della loro fortuna; e dichiarati incapaci di trasmettere o di alienare una qualsisia porzione dei loro beni. Il diritto comune di

qualunque suddito è di essere ascoltato alla sbarra per mezzo del proprio consiglio contro qualunque Bill di punizione e d'ammenda: essi dimandarono d'essere ascoltati ed ebbero un rifiuto; e i loro oppressori, ai quali non bisognava nessuna prova, non vollero ascoltare difesa nessuna. Sulle prime era stato proposto che l'ottava parte dei beni d'ogni Direttore gli fosse liberata per i suoi alimenti; ma fu speciosamente rappresentato, che avuto riguardo sia al delitto, sia all'ineguaglianza di fortuna esistente fra i colpevoli, questa ineguale proporzione sarebbe per molti troppo lieve, e potrebbe per altri essere troppo forte. Il carattere e la condotta d'ognun di loro furono separatamente considerati; ma invece della solennità tranquilla d'una informazione giudiziaria, la fortuna e l'onore di trentatrè Inglesi furono abbandonati al disordine d'una tumultuaria deliberazione; diventarono il giuoco d'una divinità inique; ed i membri li più vili del Comitato, gli uni dando in silenzio il loro suffragio, gli altri accompagnandolo con alcuni motti oltraggiosi, satisfecero si la tristizia del loro carattere come la loro animosità personale. L'ingiustizia fu aggravata dall'insulto, e l'insulto reso più amaro dallo scherno. L'alternativa d'una provvigione di venti lire o di uno scellino fu facetamente messa ai voti. La vaga diceria che un Direttore era già stato impegnato in un altro progetto, nel quale alcune persone sconosciute avevano perduto la loro fortuna, fu ammessa come prova del delitto di cui si trattava. L'uno fu rovinato perchè gli era pazzamente sfuggito di dire che i suoi cavalli farebbero strame-d'oro. Un altro per essersi gonfiato d'albagia siffattamente, che avea ricusato un giorno alla Tesoreria di fare una onesta risposta a persone molto

superiori a lui. Tutti furono condannati in loro assenza, e senza essere ascoltati, in ammende ed in punizioni arbitrarie che divoravano la più gran parte della loro sussistenza. Una oppressione così audace può a mala pena essere autorizzata dalla onnipotenza devoluta al Parlamento; e per verità si può mettere seriamente in questione se i Giudici dei Direttori della Compagnia del mare del Sud crano veri e legittimi rappresentanti del loro paese. Il primo Parlamento di Giorgio primo era stato eletto per tre anni. Questo termine era passato, il suo potere spirato; e li quattro anni dippiù ne'quali egli continuò a risiedere, non gli furono punto conferiti dal popolo, ma da sè stesso, in virtù dell'ardita misura del Bill di sett'anni, il quale non può essere paragonato che al serrar di Consiglio della Storia di Venezia. Tuttavolta è necessario confessare con franchezza, che ogni Inglese deve una riconoscenza profonda a quel medesimo Parlamento. L'atto dei sette anni, così vizioso nella sua origine, fu sanzionato dal tempo, dall' esperienza e dal consentimento della nazione. La sua prima operazione assicurò il trono alla Casa di Hannover, e la sua permanente influenza mantiene la pace, e la stabilità del Governo. Ogni volta che il partito del richiamo di quell'atto fu posto nella Camera dei Comuni, io diedi in suo favore un suffragio sineero e secondo la mia coscienza.

Il mio nonno non poteva aspettarsi di essere trattato con dolezza maggiore che i suoi compagni. Li suoi principi e le sue relazioni Tory non gli rendevano punto favorevole il potere regnante. Il suo nome era considerato come sospetto, ed il suo ben conosciuto ingegno non permetteva che si ammettesse in favor suo la seusa d'ignorauza o di errore. Nello prime procedure contro li Direttori, il sig. Gibbon è nel piccolo numero di quelli che furono imprigionati; e nella sentenza definitiva, l'enormità della sua ammenda fa presumere ch'egli fosse eolpevole in grado eminente. La estimazione della sua fortuna che egli dichiarò. sotto giuramento, alla Camera dei Comuni mostra che giungeva a cento seimila einquecento quarantatrè lire, cinque scellini e sei soldi. Due differenti provvigioni di dieci e di quindicimila lire furono proposte per il sig. Gibbon; ma la questione essendo stata messa ai voti fu adottata senza divisione la più piecola somma. Da queste rovine in grazia dell'ingegno e del credito di eui il Parlamento non lo aveva potuto spogliare, il mio nonno, nell'età sua avanzata, ricavò i materiali d'una novella fortuna. I suoi lavori di sedici anni furono ampiamente ricompensati, ed io posso eredere fondatamente che il secondo edifizio non fu di molto al primo inferiore. Egli morì nel Dicembre dell'anno 1736 nel suo anno settantesimo, e col suo ultimo testamento arricebì, con danno di Edoardo suo solo figlio maschio, al quale egli non aveva ancora intieramente perdonato il suo matrimonio, le sue due figlie Catterina, ed Ester. La prima divenne sposa del sig. Edoardo Elliston, capitano al servizio della Compagnia delle Indie. Catterina loro figlia ed erede sposò nell'anno 1756 Edoardo Elliot al presente Lord Elliot, e i loro tre figli sono li miei parenti più prossimi da parte di mio padre. La mia Zia Ester elesse una vita di divozione e di celibato, e in età di 85 anni dessa vive aneora nel ritiro di Cliffe, nel Northamptonshire.

Mio padre Edoardo Gibbon naeque nell'Ottobre 1707. In età di tredici anni egli si avvide appena che un atto del Parlamento lo diseredava; e ben tosto pro-

spettive novelle di fortuna si mostrarono agli occhi suoi. Un padre pone miglior cura nel procaeciare ai suoi figli ciò che egli conosce aver mancato a lui stesso. Il mio nonno andava debitore delle sue cognizioni ad una grande capacità ed alla esperienza. Ma mio padre gioi del benefizio dell'educazione che forma gli uomini di lettere, e gli uomini di mondo. Egli seguì il corso regolare dell'istruzione accademica prima a Westminster, quindi a Cambridge. Egli la perfezionò coi viaggi. Fece qualche soggiorno a Parigi, ove si dette in preda agli esercizi che compiono l'educazione d'un uomo di mondo. E siccome egli aveva un temperamento ardente e socievole, si abbandonò ai piaceri per i quali la rigidezza della sua prima educazione gli aveva destato un gusto altrettanto più vivo. Il suo passaggio a Besancon fu segnalato da una singolarità degna di osservazione nella catena degli umani avvenimenti. In una pericolosa malattia, il sig. Gibbon bramò di essere curato da uno de suoi parenti del nome di Acton, il quale s'era applicato allo studio della medicina. Durante la prolungata convalescenza del suo malato, il medico fu colto egli stesso dal male d'amore. Egli sposò la sua amante, rinunciò al suo paese ed alla sua religione, si stabilì a Besançon e divenne padre di tre figli, il primogenito dei quali, il generale Acton, rappresenta in Europa una parte brillante, qual ministro principale del re delle Due Sicilie. Uno Zio che un altro colpo di fortuna aveva traspiantato a Livorno gli procurò l'ingresso nel servizio marittimo dell'Imperatore, ed il suo valore e la sua condotta nel comando delle fregate di Toscana protessero ad Algeri la ritirata degli Spagnuoli.

Al suo ritorno in Inghilterra, mio padre fu eletto

membro del Parlamento nella elezione generale dell'anno 1734 per il Borgo di Petersfield. Essendo egli
opposto al Sir Roberto Walpole ed alli Pelham, le
sue prevenzioni e le sue relazioni di società lo unirono
coi Torys che io chiamero giacobini, ovvero come
essi medesimi amano di appellarsi, gentiluomini di
cumpagna (1). Con essi egli diede molti voti; con essi
bevette hottiglie in gran numero, e senza innalzarsi
alla riputazione nè di orztore nè di uomo di Stato,
rimase estinatamente attaceato al partito della famosa
Opposizione, la quale dopo sette anni d'insistenza seacciò il Sir Roberto Walpole: ed in tale attaceo di un
ministro non popolare, egli adempiè una particolar
vendetta contro l'oppressore, della sun famiglia nella
persecuzione della Compagnia del mare del Sud.

(1) Country Gentlemen, nome che si dà più generalmente al partito neutrale, ossia indipendente del Parlamento d'Inghilterra, il quale, senza essere esclusivamente attaccato nè alla Corte, nè all' Opposizione, dà i suoi voti secondo la natura delle quisitoni ora in favore dell'una, ed ora in favore dell'altra.

## CAPITOLO TERZO.

Infanzia dell'autore; ragguaglio intorno alla debolezza della sua costituzione; minuto racconto delle cure affettuose che ha per esso una Zia; de'suoi primi studj, e considerazioni sui primi libri che gli sono posti fra le mani: Cornelius Nepos ec. ec.

Lo naequi a Putney nella Contea di Surrey il di 27 Aprile dell'anno 1737, e sono il primo figlio del matrimonio di Edoardo Gibbon seudiere e di Giuditta di Porten. La mia sorte poteva essere di nascere schiavo, selvaggio, contadino; ed io non posso riflettere senza un commovimento di piacere sulla bontà della natura. la quale pose la mia nascita in un paese libero ed incivilito; in un secolo di scienze e di filosofie; in una famiglia di onorevole condizione, e fornita decentemente dei beni della fortuna. In grazia della mia nascita io godetti del diritto di primogenitura; ma fui seguito da cinque fratelli e da una sorella, i quali tutti furono rapiti nella loro fanciullezza. Io non giungerò a deplorare la perdita dei miei einque fratelli, dei quali si possono riscontrare i nomi nei Registri della parrocchia di Putney: ma dalla mia infanzia fino al di d'oggi, io piansi con dolore profondo e sincero la mia sorella la cui esisteuza fu prolungata quanto bastò, perchè io rammenti di averla veduta amabile faneiulla. La relazione d'un fratello con una sorella, sopra tutto se cssi non si ammogliano, sembrami una relazione di singolarissima natura. Ella è un'amicizia tenera e famigliare eon una donna di età presso a poeo eguale alla

nostra; una affezione animata forse dalla secreta influenza del sesso, ma pura d'ogni mescolanza di desiderj sensuali; sola specie d'amor platonico, al quale si possa abbandonarsi confidentemente e senza pericolo.

Nella elezione generale dell'anno 1741, il sig. Gibbon ed il sig. Delmè sostennero a Southampton un conflitto costoso, ma che riescì per essi contro il signor Dummer ed il sig. Herley dappoi Lord Cancellicre e Conte di Northington. Il nuovo Parlamento si aperse ed incominciò colla vittoria d'una opposizione rafforzata da grandi clamori e da stranc coalizioni. Dietro il successo delle prime deliberazioni, il sig. Roberto Walpole riconobbe che egli più non poteva disporre della maggiorità nella Camera dei Comuni; ed egli abbandonò prudentemente le redini dello Stato nell'anno 1742 dopo averle tenute ventun'anni. Ma la caduta di un Ministro, non popolare, non fu seguita, come avrebbe voluto la generale aspettazione, da una epoca di ferocità e di virtù. Alcuni cortigiani perdettero i loro impieghi, alcuni patriotti il loro carattere. li rimproveri contro il Lord Orford cessarono insieme al suo potere, e dopo un piccolo numero di dubbiose oscillazioni la amministrazione Pelham fu stabilita sulla antica base dell'aristocrazia Wigh. Nell'anno 1745, il trono e la costituzione furono attaccati da una rivolta la quale non fa molto onore al coraggio nazionale, dappoiche gli Inglesi amici del Pretendente non ebbero il coraggio di unirsi sotto il suo steudardo, e li nemici suoi (la massa del popolo) gli permisero di avanzarsi fino nel cuore del regno. Senza osaro e forse senza bramare di venire in ajuto dei ribelli, mio padre si tenne invariabilmente attaccato alla opposizione Tory. Nell'epoca la più critica egli accettò pel scrvizio del

partito l'uffizio di Alderman della città di Londra. Mali suoi doveri ripugnavano tanto alle sue inclinazioni ed alle sue abitudini, ch'egli depose la sua toga in capo ad alcuni mesi. Il secondo Parlamento nel quale egli sedette, fu prematuramente disciolto nell'anno 17/47; e siccome egli non poteva o non voleva impegnarsi in un secondo conflitto per l'elezione di Southampton. quello scioglimento fu il termine della sua esistenza senatoriale. La morte d'un fanciullo può sembrare agli occhi degli autori de'giorni suoi un avvenimento contro natura; ma è desso un avvenimento rigorosamente probabile perocchè, sopra un dato numero, la maggior parte si estingue prima del nono anno, e prima dello sviluppamento delle facoltà dello spirito e del corpo. Senza voler accusare la vasta profusione o l'imperfezione del lavoro della natura, io osserverò soltanto che la mia primiera esistenza fu lungamente minacciata da questo sfavorevole destino. La mia costituzione era così debole, la mia vita così precaria che, nel battesimo d'ogni uno de'miei fratelli, la prudenza di mio padre fece suecessivamente ripetere il mio nome d'Edoardo, affine che nel caso della morte del suo primogenito, codesto nome patrominico fosse perpetuato sempre nella famiglia.

Uno avulso non defivit alter,

La più tenera attenzione bastò appena per conservare ed allevare un Essere coaì fragile; e le cure di mia madre necessariamente subivano qualche interrazione per li suoi frequenti parti, per una sua passione esclusiva verso il marito e per la sua dissipazione nel mondo in mezzo al quale, il gusto di mio padre e l'autorità di esso sopra di lei, la obbligavano a recarsi con frequenza. Ma le cure materne erano supplite dalla mia Zia Miss Catterina Porten, al nome della quals

io sento bagnarmi il volto di lagrime di riconoscenza, Il vuoto che lasciava nelle sue affezioni la vita celibe, era riempiuto dal primo figlio della sua sorella. La mia debolezza destava la sua pietà; il suo attaccamento veniva reso più forte delle sue assidue cure e dal loro buon esito; e se vi sono delle persone, come io confidentemente presumo ch'egli ve n'abbia, le quali si compiacciono perchè io vivo, che queste persone se ne tengano debitrici a quella cara ed ottima donna. Essa impiegò giorni penosi e solitari nei pazienti tentativi d'ogni maniera diretti a fortificarmi o a sollevarmi, Ella vegliò molte notti seduta alla sponda del mio letticino, nel timoroso sospetto che ogni ora fosse l'ultima per me. Ciò che io mi ricordo delle diverse e frequenti alterazioni del mio fisico in fanciullezza è vago ed oscuro; e non ho molta brama di estendermi sopra un argomento sì poco ameno. Mi hasterà il dire. che mentre tutti li medici, incominciando dalli signori Sloane e Ward, fino al cavaliere Taylor, erano uno dopo l'altro chiamati a martirizzarmi, ovvero a sollevarmi, la cura del mio spirito fu troppo spesso negletta, in grazia della cura che si prestava alla mia salute. La compassione aveva sempre una scusa in pronto o per l'indulgenza del Maestro o per la pigrizia dello scolare; e la catena della mia educazione andava rotta ogni volta che io passar doveva dalla scuola d'istruzione al letto della malattia.

Appena l'uso della parola ebbe disposto all'istrazione il mio fanciulleso intelletto, mi fu insegnato a leggero, scrivere e fare i conti. L'epoca no è si lontana, la memoria dell'acquisto di quelle cognizioni è così vaga, che se l'analogia non correggesse il mio errore, io sarci inclinato a credere innate quelle cotrore, io sarci inclinato a credere innate quelle cognizioni. Nella mia fanciullezza io era segnalato per la prontezza con che io moltiplicava e divideva, senza l'ajuto della scrittura e solamente a memoria, delle somme di molte cifre. Le lodi incorraggiavano il mio nascente ingegno e se io avessi seguito a studiare quel ramo d'istruzione, avrei potuto acquistare qualche rinomanza nelle matematiche.

Dopo questi studi preliminari, fatti in casa ovvero alla scuola di Putney, io fui confidato in età di sette anni nelle mani del sig. Giovanni Kirkby, il quale adempiè per diciotto mesi all'incirca l'uffizio di mio precettore particolare. Le sue parole che io qui voglio trascrivere inspirano in suo favore un sentimento di compassione e di stima. » Durante il mio soggiorno nella mia Contea nativa di Cumberland in qualità di povero Curato, era mio uso a quando a quando nell'estate, allorchè le delizie della stagione mi invitavano, di fare un solitario passeggio sulla riva del mare che è lontano due miglia dal sito che io abitava. Colà io mi dilettava ora stendendo i miei sguardi sui gradevoli punti di vista, dei quali era circondato, ora, limitando la mia vista a più vicini oggetti, mi piaceva ammirare la grande varietà delle belle conchiglie sparse sul lido, ed io ne raccoglieva sempre alcune fra le più scelte perchè si divertissero al mio ritorno i miei poveri piecoli figli. Un giorno fra gli altri che m'era venuta l'idea di questa corsa, . io mi sedetti sul pendio della riva avendo in prospetto il mare che s'era ingrossato salcudo poche tese lontano da miei piedi; allorche improvvisamente tristi pensieri sulla deplorabile situazione della mia famiglia e sulla inutilità di tutti li miei sforzi per migliorarla, si affoltarono nel mio spirito e mi immersero in una melanconia profonda, facendo scorrere dagli occhi miei lagrime interrotte ». La sua miseria lo costrinse infine ad abbandonare quel soggiorno. Il suo sapere e la sua virtù lo introdussero presso mio padre: ed egli avrebbe trovato almeno un transitorio ritiro a Putney, se una inavvertenza non lo avesse nuovamente gettato in balia dell'evento. Un giorno leggendo le preci nella chiesa parrocchiale egli disgraziatamente obbliò il nome del Re Giorgio. Il suo padrone, suddito leale, lo licenzio con qualche dispiacere, e con una onesta ricompensa; ed io non potci mai riescire a sapere como egli abbia finito i suoi giorni. Il sig. Giovanni Kirkby non era per certo un precettore comune. La mia giovinezza troppo tenera e la sua sollecita partenza non permisero ch'io raceogliesai tutto il profitto delle aue lezioni; ma esse dilatarono le mie nozioni d'aritmetica, e mi lasciarono una chiara conoscenza dei rudimenti della lingua inglese e della latina.

Nel mio nono anno, in un momento di mia buona salute, mio padre adottò I uso utile e praticato nella educazione inglese. Io fui mandato a Kingaton aul Tamigi in una acuola di circa settanta giovani alunni tenuta dal dottore Wooddeson. Tutte le volte che io ho dappoi traversato la Gomune di Putney, ho notato il sito nel quale mia madre, mentre la vettura via ci portava, mi rappresentava che in quel punto io facera la mia entrata nel mondo e doveva imparare a pensare e ad agire da me medesimo. L'esagerazione delle parole può destare il riso; ma non havri nel corso della vita un cangiamento più notabile del passaggio di un fanciullo (dalla abbondanza e dalla libertà di una casa agiata, alla dicta frugale cel alla stetta subordina-

zione di una scuola; dalla tenerezza dei parenti, dalla sommessione dei domestici, alla grossolana famigliarità dei suoi colleghi, alla tirannia insolente dei più adulti, ed alla verga d'un pedagogo forse crudele e capriccioso. Tali cimenti possono rafforzare lo spirito ed il corpo contro i colpi della sorte, ma la mia timida riservatezza fu sbalordita per la folla e pel tumulto della scuola. La mancanza di forza e di attività non mi rendeva atto agli esercizi del corpo ai quali i fanciulli si abbandonano nei lor giuochi, ed io non ho dimenticato quante volte, nell'anno 1746, fui canzonato e tormentato per li peccati de'miei antenati Torys (1). Grazie al metodo dell'istruzione ordinaria ed al prezzo di alcune lagrime e d'un poco di sangue io giunsi alla conoscenza della sintassi latina, e tosto dopo mi fu messo nelle mani un sucido esemplare di Fedro e di Cornelio Nipote, dei quali io feci con fatica la costruzione, e che pervenni a intendere con qualche confusione. La scelta di questi autori non è fatta senza buon giudizio. Le Vite di Cornelio Nipote, l'amico di Attico e di Cicerone, sono scritte nello stile del tempo il più puro: la sua semplicità è elegante, abbondevole la sua brevità. Egli dipinge gli uomini ed i costumi; e con tali schiarimenti, che nessun pedante non è per verità atto a fornire, quel classico biografo può iniziare un giovine scolaro nelle storie della Grecia e di Roma. L'uso delle favole e degli apologhi ottenne l'approvazione di tutte le età dall'India antica fino alla moderna Europa. Essi presentano sotto immagini famigliari le verità della morale e degli esempj di prudenza; e l'intendimento il meno avanzato (per prendere in considerazione

<sup>(1)</sup> Senza dubbio lo spirito generale della scuola era Wigh.

gli scrupoli del Rosseau), non supporrà che le bestie parlino, nè dubiterà punto che gli uomini possano mentire. La favola rappresenta il vero carattere degli animali, ed un abile maestro può trarre da Plinio e dal Buffon molte gradevoli lezioni di storia naturale; scienza molto adattata al gusto ad alla capacità dei fanciulli. La latinità di Fedro non va esente da qualche mescolanza di stile dell'età dell'argento; ma la sua maniera è concisa, pulita, e sentenziosa. Lo schiavo Tracio respira con discretezza il soffio della libertà, ed unisce uno stile chiaro ad un senso profoodo. Ma le sue favole, dopo un lungo obblio, furono pubblicate per la prima volta da Pietro Pithou sopra un manoscritto alterato. I lavori di cinquanta editori depongono contro i difetti della copia ed in favore dell'originale; e più d'uno scolare fu battuto per non aver inteso un passaggio che il Bentlejo non avrebbe potuto ristabilire, nè il Burmanno rischiarare.

Li miei studj furono troppo frequentemente interrotti dalla malattia; e dopo circa due anni di residenza, o reale o computata, nella scuola di Kingston, io fui defioitivamente richiamato dopo la morte di mia madre, cagionata nel suo anno trentesimo ottavo dalle conseguenze del suo ultimo parto. Io era troppo giovine per conosecre quanto grande era la mia perdita, e la sua immagine e il ricordo della sua conversazione sono debolmente scolpiti nella mia memoria. Il cuore affettuoso della mia Zia Catterina Porten pianse una sorella, ed una amica; ma il mio povero padre fu inconsolabile e l'eccesso del suo dolore fece temere per la sua vita, o per la sua ragione. Io non dimenticherò mai la scena del primo momento nel quale ci rivedemma alcune settimane dopo quel caso fatale: il grave silenzio,

la stanza addobbsta in nero, le torce accese nel chiaro giorno, i suoi singhiozzi e le sue lagrime, le sue lodi di mia madre: una Santa ne'Cieli; e come egli mi scongiurò solennemente di aver cara la sua memoria e di imitare le sue virtù : e il fervore con che egli mi abbracciò e mi benedisse come il solo pegno sopravvivente dei loro amori. La procella della passione si cambiò insensibilmente in una melanconia più tranquilla. Riunito a tavola cogli amici suoi, il sig. Gibbon poteva affettare o cogliere fors'anche un momento di allegria; ma i suoi progetti di felicità furono distrutti per sempre; e dopo la perdita della sua compagna, egli restò solo nel mondo, li cui affari e piaceri gli divennero pesanti od insipidi. Dopo alcuni inutili saggi egli rinunciò al tumulto di Londra, alla casa troppo frequentata di Putney, e si seppelli nella solitudine rurale o rustica piuttosto di Buriton, da dove per molti anniegli esci ben di rado.

Egli è a Puincy nella casa del mio Nonno materno, vicino al ponte el al cimitero, che io passai la maggior parte del mio tempo, in salute ed in malattia, durante la vacanza delle scuole, durante il soggiorno della mia famiglia in Londra, e finalmente dopo la motte di mia madre. Tre mesi dopo questo avvenimento, nella primavera dell'anno 1748, la rovina del commercio di suo padre sig. Giacomo Porten fu consumata e resa pubblica. Egli tosto si nascosse: ma siccome li suoi effetti non furono venduti, nè la sua cosa vuotata prima del Natale seguente, lo godetti per tutto l'intero anno della società di mia Zia, senza prevedere il destino che la minacciava. Io risento un melanconico piacere nel rammentare gli obblighi miei verso quella ottima donna Miss Catterina Porten, la

vera madre del mio spirito, egualmente che la madre della mia salute. Il suo buon senso naturale era perfezionato dalla lettura dei migliori libri inglesi; e se la sua ragione era qualche-volta oscurata dai pregiudizj, l'ipocrisia o l'affettazione mai non mascherarono i suoi sentimenti. La sua indulgente tenerezza, la sua franchezza, e la mia curiosità naturale che cominciava a destarsi, ben tosto ravvicinarono ogni distanza fra noi. Come amici della stessa età noi conversavamo liberamente sovra ogni specie di soggetti famigliari od astratti; e il suo piacere e la sua ricompensa erano l'osservare il primo svilupparsi delle mie giovani idee. Il dolore ed il languore furono spesse volte raddolcitì dal divertimento, e dalla istruzione; e dalle sue amabili lezioni io riconosco il mio amore precoce ed invincibile per la lettura, del quale io non farei cambio con tutti i tesori delle Indie. Sarei forse sorpreso io medesimo se egli mi fosse possibile rammentarmi la precisa epoca nella quale, un racconto favorito, 'a forza di essermi ripetuto, si scolpì nella mia memoria: la caverna dei venti, il palazzo della felicità, e il momento fatale nel quale in capo di tre mesi o di tre secoli il principe Adolfo fu eolpito dal tempo, il quale nel perseguitarlo aveva logorato tante paja di ali. Prima della mia uscita dalla scuola di Kingston, io era famigliarizzato con l'Omero di Pope e coi racconti arabi; due opere che piaceranno sempre per l'animata pittura dei costumi degli uomini, e per li prodigj di cui son piene. Allora io non era capace di discernere, che la traduzione del Pope è un ritratto ricco di tutti i meriti, eccetto quello della rassomiglianza al suo originale. Li versi del Pope avvezzavano il mio orecchio alla poetica armonia. La morte d'Ettore, ed il naufragio di

Ulisse mi fecero conoscere nuove commozioni di terrore e di pictà; ed io faceva serie questioni colla mia Zia sopra i vizi e le virtù degli Eroi della guerra di Troja. Dall'Omero del Pope al Virgilio del Dryden, il passaggio era facile; ma io non so come, sia per colpa dell'autore, sia per colpa del traduttore, o del lettore, il pietoso Enea non signoreggiò con altrettanta forza la mia immaginazione, ed io lessi con molto maggiore interessamento le metamorfosi d'Ovidio, sopra tutto la caduta di Fetonte, e li discorsi d'Ajace e di Ulisse. La fuga del mio Nonno mi aprì la porta d'una biblioteca sufficiente, ed io lessi molti autori inglesi, poeti, romanzieri e viaggiatori. Un titolo richiamava egli il mio sguardo? Senza timore o scrupolo io traeva il libro dallo scassale; e Miss Porten, in preda alle speculazioni morali e religiose, era più disposta ad incoraggiare che a reprimere una curiosità superiore alla forza di un fanciullo. Io devo notare questo anno, il dodicesimo della mia età, come il più favorevole all'accrescimento della mia forza intellettuale.

## CAPITOLO QUARTO

Si provano delle scuole pubbliche per la educazione dell'Autore. Riflessioni sopra questi stabilimenti. La sua cattiva salute continua a nuocere allà sua educazione. Rivoluzione felice che la consolida.

Uli avanzi della fortuna del mio Nonno appena lasciavano ad esso i mezzi di provvedere alla sua sussistenza; e la sua figlia, la mia degna Zia, che aveva già oltrepassati i quarant'anni, si trovò assolutamente sprovveduta. Il suo elevato spirito sdegnò il vivere di obbligazioni e di dipendenza, e dopo aver meditati molti partiti, ella prese l'umile determinazione di tener una casa per alloggiar fanciulli per la scuola di Westminster: stabilimento nel quale ella guadagnò laboriosamente i mezzi di sostenersi nella sua età avanzata. Questa singolure occasione di mescolare insieme gli avantaggi della privata e pubblica educazione determinò la volontà di mio padre. Dopo le feste del Natale, nel Gennaro dell'anno 1749, io accompagnai Miss Porten nella sua nuova casa, strada del Collegio, ed entrai tostamente nella scuola, nella quale il dottor Giovanni Nicoll era allora il Principale. Dapprima io fui solo; ma il partito della mia Zia era approvato, era stimato il suo carattere, e li suoi amici erano numerosi ed attivi. Nello spazio di alcuni anni, essa divenne la madre di quaranta o cinquanta giovinetti e la maggior parte ricchi e di nascita distinta. La sua prima abitaziono essendo diventata troppo ristretta, dessa apprestò ed occupò uno spazioso alloggio nella via Dean's

vard. Io sarò sempre inclinato a riunirmi alla comune opinione, cioè che le nostre pubbliche scuole, le quali hanno prodotto tanti eminenti personaggi, sono le meglio assortite al genio ed alla costituzione del popolo inglese. Un giovine spiritoso vi acquista una preventiva esperienza e pratica del mondo, e li suoi colleghi diventano li futuri amici del suo cuore, ovvero della politica carriera nella quale egli si mette. Nella libera relazione co'suoi uguali, le abitudini di confidenza, di formezza, e di prudenza si maturano; o la nascita e le ricchezze vi si apprezzano a misura del merito personale; e, si vide ivi più d'una bussonesca imitazion di ribellione rappresentare, sotto i veri suoi colori, li ministri e li patriotti della generazione nascente. Li nostri Seminari d'istruzione non corrispondono con esattezza al precetto di un re di Sparta, » che il fanciullo deve essere allevato nelle arti che saranno utili all' uomo »; imperocchè può escire da Westminster, e da Eton un compiuto sapiente, profondamente ignorante degli affari e delle maniere sociali, che, nella fine del secolo decimottavo, deve possedere un Inglese uomo di mondo. Ma codeste scuole possono pretendere ed attribuirsi il merito di far imparare ciò ch'elleno si propongono d'insegnare, la lingua latina, e la greca. Esse pongono nelle mani dello scolare le chiavi di due importanti magazzini; ed egli non può lagnarsi se per suo errore in appresso le perde o le trascura. La necessità di far camminare con egual passo delle capacità e delle applicazioni di gradi ineguali, prolunga per otto o dieci anni gli studi della gioventù, i quali potrebbero essere terminati nella metà del tempo dall'abile maestro di un solo discepolo; ma un escreizio replicato, e l'esattezza della disciplina contribuiscono a fissare nello spirito ancor vuoto la scienza verbale della grammatica e della prosodia, e colui il quale non ha fatto che degli studi particolari, ovvero si è educato da sè stesso, ed il quale possiede il senso e lo spirito dei Classici, può offendere con una falsa misura il dilicato orecchio di un critico, il quale sia stato ricolmato di castighi nel Collegio. In quanto a me dovetti contentarmi d'una piccolissima parte degli avantaggi letterarj e civili della scuola pubblica. Nello spazio di due anni, interrotti da gravi accidenti e dalla mia debolezza, io mi trascinai penosamente fino alla terza classe; e la conoscenza delle bellezze della lingualatina del pari che gli elementi della greca riserbati furono per un'età più matura. In luogo di mostrarmi audacemente nel campo, di frammettermi nelle dispute del nostro piccolo mondo, e di formarvi delle relazioni, io tornai nuovamente ad accovacciarmi sotto l'ala materna della mia Zia nella sua casa: e la mia uscita da Westminster precedette di molto l'avvicinarsi della virilità.

La violenza e il numero de mici mali, che scuavano le mie frequenti assenze dalla scuola di Westminster, persuasero finalmente Miss Porten, secondo l'avvios dei medici, a mandarmi a Bath. Al finire delle vacanza di S. Michele, cli as i separò da me con ripugnanza, ed io passai molti mesi abbandonato alle cure di un domestico di confidenza. Una singolare affezione nervosa la quale alternativamente attaccava le mie gambe, e sonza nessun visibile sintoma eccitava li più crudeli dolori, fu combattuta senza effetto con tutte le diverse maniere di adoperare i bagni e la doccia. Da Bath io fui trasportato a Winchester nella casa d'un medico; e tutto il suo sappre essendo riescito inutile, egli ebbe c tutto il suo sappre essendo riescito inutile, egli ebbe c tutto il suo sappre essendo riescito inutile, egli ebbe

nuovamente ricerso alle virtù delle aeque di Bath. Durante l'intervallo di questi accessi, io andai con mio padre a Buriton, ed a Putney, e si fece ancora un infelice tentativo pel ricominciamento de'miei studi nella scuola di Westminster. Ma le mie infermità non mi potevano permettere di adattarmi alle ore e al regolamento d'una pubblica scuola: ed invece d'un governatore particolare, il quale avrebbe potuto cogliere i momenti favorevoli e far lentamente avanzare i progressi della mia istruzione, mio padre troppo agevolmente si contentò di que maestri che presentati erano dall'azzardo nei diversi luoghi della mia residenza. Io non fui mai sforzato e di rado fui condotto a far uso di tali lezioni. Nullameno lessi a Bath, con un ecclesiastico, alcune Odi d'Orazio e molti pezzi di Virgilio che mi fecero godere imperfettamente e di passaggio le bellezze dei poeti latini.

Egli è in questo momento che si deve temere non io sia condannato al tristo vivere di un impotente idiota; ma all'avvicinarsi del mio anno sedicesimo la natura spiegò in mio favore la sua misteriosa energia. La mia costituzione fisica si consolidò per non più alterarsi, e li miei morbosi assalti invece di crescere a mano a mano ch'io m'ingrandiya, e di fortificarsi colla mia forza, miracolosamente svanirono. Io non ho mai nè goduto nè abusato d'una sovrabbondanza di forza: ma da quel tempo in avanti, poche persone sono state meglio di me esenti da mali reali od immaginari; e fino ai primi sentori della podagra, il lettore non intenderà più parola intorno ai disordini della mia salute. Il mio inaspettato ristabilimento ridonò alcune speranzo per la mia educazione, ed io fui collocato presso il Reverendo sig. Filippo Francis a Esher nel Surry, situazione graderole che promettora la riunione dei diversi avvantaggi dell'aria, dell'esercizio e
dello studio. Il traduttore d'Orazio avrebbe facilmente
potuto insegnarmi a gustare i poeti latini, so in capo
ad alcune settimane, quelli i quali prendevano interesso
per me non avessero scoperto ch'egli preferiva i piaceri di Londra a pregiudizio dell'istruzione de' suoi
allievi. L'inquiettudine di mio padre più che la sua
prudenza lo determinò a scogliere un partito singolare
e disperato. Senzza preparazione e senza intervallo egli
mi condusse a Ozford, ed io fai matricolato all'Università nel Collegio della Maddalena, prima di aver
ecompiuto il mio anno quindicesimo.

## CAPITOLO QUINTO

Ingresso dell'autore nel Collegio della Maddalena di Oxford. Riflessioni su quella Università. Carattere del maestro al quale egli è specialmente confidato.

La curiosità della quale il mio spirito avea ricevuto i germi fino dalla fanciullezza, era in me sempre vivace ed attiva; ma il mio raziocinio non cra formato abbastanza per apprezzare il valore, o deplorare la perdita di tre preziosi anni corsi dalla mia entrata a Westminster fino alla mia ammissione a Oxford, Invece di lamentarmi contro le mie lunghe e frequenti reclusioni sia nella mia stanza, sia nel mio letto, io mi compiaceva in secreto delle mie infermità, le quali mi liberavano dall'esercizio della scuola, e dalla società de'miei colleghi. Ogni volta ch'io mi trovava passabilmente libero di dolore o fuor di pericolo, la lettura, una lettura libera e sconnessa, formava l'impiego ed il ricreamento delle mie ore solitarie. A Westminster la mia Zia non pensava che a divertirmi, ed a prestarsi ai miei capricci; nci miei soggiorni a Bath, Winchester, Buriton, e Putney, una falsa compassione rispettava i miei dolori: ma senza che mi fossero fatte osservazioni, o che vi fosse frapposto ostacolo alcuno, io era in libertà di abbandonarmi ai traviamenti d'un gusto il quale non era per anche formato. La mia sregolata avidità calmandosi gradatamente, si attaccò con preferenza all'istoria, e poichè la filosofia rigettò tutte le idee innate e le naturali inclinazioni, io devo riconoscere questo gusto come derivatomi dalla assidua let-

tura della storia universale, li cui volumi comparvero successivamente. Codesta opera ineguale, ed un trattato dell' Hearne, il Ductor historicus, mi diressero e mi rivolsero verso gli storici-Greci e Romani, verso quelli almeno che erano accessibili per un Inglese, il quale non poteva leggere che nella sua lingua. Tutti quelli nei quali io m'abbattei li divorai avidamente, incominciando dall' Erodoto storpiato del Littlebury, e dal pregievole Senofonte dello Spelman fino al pomposo Tacito in foglio del Gordon, e ad un Procopio mutilato del principio dell'ultimo secolo. Il facile acquisto di tanta sapienza mi disgustò affatto dello studio delle lingue, ed io sostenni a Miss Porten che la mia abilità nella lingua greca e nella latina non altro mi procaccerebbe che la facoltà di rilevare nella loro lingua e di volgere nella mia li pensieri degli originali; ma che codeste versioni, fatte senza sforzo, non potrebbero essere che inferiori di molto alle traduzioni elaborate da eruditi di professione: vero sofisma, il quale non poteva essere facilmente computato da chi non conosceva altra lingua che la sua nativa. Dagli antichi ai moderni io non feci che un salto. Divorai come romanzi gli indigesti ammassi dello Speed, il Rapin, il Mezeray, il Davila, il Machiavelli, il Padre Paolo, il Bower, ed inghiottii coll'appetito medesimo le descrizioni delle Indic, della China, del Messico e del Perù.

La mia prima entrata nella carriera istorica, alla quale furono consacrati tanti anni della mia vita, dipende da un caso. Nell'estate dell'anno 1751, io accompagnai mio padre presso il Sig. Hoare nel Wiltshire; ma provai maggior piacere per le bellezze di Stourhead, ehe per la scoperta da me fatta nella biblioteca di un libro ben conosciuto: la continuazione della Storia Romana dello Ehard, la quale per verità è scritta con molto maggior gusto e sapere dell'opera di cui viene in seguito. Li regni dei successori di Costantino mi erano assolutamente nuovi, ed io era seppellito nel passaggio del Danubio dei Goti, quando l'avviso del campanello del pranzo venne con mia ripugnanza a strapparmi dalla mia mensa intellettuale. Codesto passaggiero lampo irritò più che non satisfece la mia euriosità, ed appena io fui di ritorno a Bath mi procurai il secondo, ed il terzo volume della Storia del Mondo dello Howel, il quale descrisse il periodo bizantino con maggior estensione. Maometto e li suoi Saracini fissarono ben tosto la mie attenzione: ed un istinto di critica mi guidò a risalire alle vere sorgenti, Simeone Ockley, originale in tutto, fu il primo che m'apri gli occhi, ed io fui tratto da un libro ad un altro fino a che avessi descritto il circolo della storia d'Oriente. Io non aveva ancora sedici anni, ed aveva esaurito tutto ciò che nella lingua inglese si può imparare intorno gli Arabi, i Persiani, i Tartari ed i Turchi; e l'ardore medesimo mi spinse a cercar d'intendere la lingua francese del D'Herbelot, ed a fare la costruzione del barbaro latino dello Abulfaragius del Poeoek. Simili letture vaghe e senza scelta, non potevano insegnarmi a pensare a serivere, ed a regolare la mia condotta, ed il solo principio che sparse un tratto di luce sovra quell'indigesto caos, fu un'attenzione ragionata e oostante all'ordine dei tempi e dei luoghi. Le carte del Cellario, e del Wells impressero nel mio spirito il quadro della geografia antica. Io imparai gli elementi di Cronologia dello Stranchius. Le tavole dello Helvicus e dello Anderson, gli annali dello

Uscher, e del Prideaux, misero dell' ordine nella conessione degli avvenimenti, e scolpirono la numerosa
quantità di nomi e di date in serie chiare ed indelebili. Ma nella discussione delle prime età io oltrepassai i limiti della modestia e dell'uso. Ebbi la presunzione di pesare nelle mie giovani bilancie li sistemi dello Scaligero e del Petau, del Marsham e del
Newton che io potera di rado studiare negli originali;
ed il mio sonno era interrotto dalle difficoltà di accordare il computo ebraico con quello dei Settanta. Io
arrivai ad Oxford con un foudo di erudizione sufficiente per mettere nell'imbarazzo un Dottore, e con
un grado d'ignoranza, della quale un piecolo scolare
avrebbe sentito vergogas.

Giunto al termine di questo primo periodo della mia vita, io sento la tentazione di protestare contro gli clogi esagerati e rinnovati della felicità dei nostri primi anni, che si ascoltano ripetere ed eccheggiare per ogni dove con tanta affettazione. Codesta felicità io non l'ho mai conosciuta, io non mi sono lagnato mai che sia passato quel tempo, e se la mia povera Zia fosse viva ancora, essa farebbe testimonianza dell'antica e costante uniformità de' miei sentimenti in questo proposito. Si replicherà a vero dire, che io non ne potrei essere un giudice competente; che il piacere e il dolore sono incompatibili ; che la malattia ed il divertimento si escludono a vicenda, e che la felicità della fanciullezza consiste nel perpetuo esercizio d'un'attività spensierata ed abbandonata ai giuochi, nei quali io non ho mai potuto distinguermi. Il mio nome diffatti non sarà mai citato fra quelli della truppa svegliata, della frivola generazione di Eton e di Westminster;

- " Che con un agil braccio fa volare un pallone
- n O fende gli azzurri flutti con un rapido solco.n

Un poeta può descrivere le non frequenti ore della ricreazione; ma egli dimentica i lunghi e nojosi lavori dei giorni di scuola, verso i quali si traggono ogni mattina dei passi lenti e ritrosi.

Il viaggiatore che visita Oxford e Cambridge rimane sorpreso ed edificato per l'ordine apparente e per la tranquillità che regnano nel soggiorno delle muse inglesi. Nelle più celebri Università dell'Olanda, della Germania e dell' Italia, gli scolari che arrivano a torme da diversi paesi sono trascuratamente dispersi presso gli abitanti, in alloggi particolari; si vestono a seconda della loro fantasia e dei loro mezzi, e nelle risse prodotte dalla effervescenza della giovinezza e del vino, le loro spade (sebbenc ciò avvenga oggi più di rado che nel principio del secolo) rosseggiano qualche volta alternativamente del sangue loro, L'uso delle armi è proscritto nelle nostre Università inglesi. L'abito uniforme degli studenti, il berretto quadrato, e la toga nera sono adattati alle professioni civili come alle ecclesiastiche; e dal Dottore di Teologia sino all'ultimo graduato si riconoscono per segni esteriori li gradi tutti d'età e di scienza. Invece di essere sparsi in una città, gli studenti d'Oxford, e di Cambridge sono riuniti in Collegi; è provveduto al loro mantenimento o a loro spese o a spese dei fondatori; e le ore fissate per le sale e per la cappella rammentano la disciplina delle Comunità regolari e religiose, alle quali questi stabilimenti furono sostituiti. Gli occhi dei viaggiatori sono allettati dalla situazione o dalla bellezza degli edifizi pubblici ; e li principali Collegi somigliano ad altrettanti palazzi che una nazione liberale innalzo e mantiene per l'abitazione delle scienze.

La mia entrata nella Università d'Oxford forma in

certo modo un' epoca novella nella mia vita: e dono quarunt'anni d'intervallo io mi rammento ancora le mie prime commozioni di soddisfazione e di sorpresa. Nel mio anno quindicesimo io mi sentii innalzato subitamente dallo stato di fanciullo a quello d'uomo. Coloro che io rispettava come miei superiori in età, e per il classico loro grado, mi accolscro con ogni specie di prove di pulitezza e di riguardo; e il berretto di velluto, e la toga di seta che distinguono lo studente d'una classe superiore dallo studente popolaro lusingarono la mia vanità. Una discreta somma di danaro, maggior copia d'argento che uno scolare abbia mai veduto, fu messa a mia disposizione, ed io poteva far uso presso alcuni negozianti di Oxford di una latitudine di credito indefinita e pericolosa. Mi fu messa fra le mani una chiave che metteva a mia disposizio. ne una biblioteca sapiente e numerosa. Il mio appartamento nel collegio della Maddalena era composto di tre stanze eleganti e bene ammobigliate; e gli annessi passeggi, se fossero stati frequentati dai discepoli di Platone, avrebbero potuto paragonarsi alle attiche ombre delle rive dell'Ilisso. Tale fu la brillante prospettiva della mia entrata nella Università di Oxford.

Un prelato venerabile, il cui gusto e l'erudizione onorano la società nella quale egli si è formato, fece una pittura interessantissima della sua vitua coedemica. » Io fui educato (dice il rezeovo Lowth) nella Università d'Oxford. Vi godetti di tutti i vantaggi pubblici e privati che quel famoso anilo del sapere offre con tanta profusione. Passai molti anni in quella società illustre in un ben ordinato corso di studj; e, sotto una regola ben intesa, nell'utile e gradevole commercio d'uomini di mondo e di sapienti; in una

spcietà, nella quale l'emulazione senza invidia, l'ambizione senza gelosia, le disputazioni senza animosità, eccitavano l'ingegno e destavano il genio; dove una nobile applicazione allo studio, ed una intera libertà di pensare erano mantenute, incoraggiate ed eccitate dai consigli, dall' esempio e dall' autorità. Io respirai l'aria medesima che li Hooker, li Chillingworth, e li Loke avevano prima di me respirato: personaggi la cui benevolenza cd umanità furono immense come il vasto genio ed il profondo sapere; che trattaron sempre i loro avversari con pulitezza e con rispetto; che del candore, della moderazione, e d'un giudizio esente da prevenzione e da pregiudizi, fecero la regola e la legge in pari tempo che l'obbietto dei loro lavori. E voi mi fate un rimprovero per la mia educazione in un cotal luogo, e per le mie relazioni con quel Corpo tanto rispettabile, che io stimerò sempre come le relazioni più vantaggiose e più onorevoli che mi sia stato conceduto di formare e di conservare. »

lo trascrivo con piacore questo passo eloquente senza prendere in esame di quali profitti, o di quali ricompense lo Hooker, il Chillingworth, il Loke siano andati debitori alla loro educazione accademica, senza ricereara se in questa selegonas controversia lo spirito del Lowth esso medesimo sia ben esente dallo zelo intollerante, che fu dal Warburton attribuito all'influenza del nome. Devesi in effetto osservare, che l' aria di Osford punto non coaveniva alla costituzione del Sig. Loke, e che il filosofo disprezzò giustamente li bigotti accademici che seacciavano la sua persona e condanavano i suoi principi. L'espressione della rico-noscenza è una virtù ed un piacere. Un cuore onesto si

compiace nell' amarc e celebrar la memoria degli autori de' suoi giorni; e li nostri maestri d'istruzione sono i padri del nostro spirito. Io fo plauso ad una pietà figliale che non mi riesce possibile di imitare, imperocchè io non saprei professare un debito immaginario per usurpare il merito d'una retribuzione giusta o generosa. lo non mi riconosco debitore di riconoscenza alcuna verso l'Università di Oxford; ed ella può ripudiarmi qual figlio colla prontezza stessa colla quale io sono disposto a rinegarla per madre. Io passai nel Collegio della Maddalena quattordici mesi che furono veramente li quattordici mesi più vuoti e più inutili della mia vita. Il lettore può proferire sentenza fra lo scolaro e la scuola, ma io non saprei fingere di risguardarmi come incapace d'ogni cognizione letteraria. La scusa speciosa e che da sè medesima si presenta della mia tenera e à, della mia preparazione imperfetta, e della mia precipitosa partenza può senza dubbio essere allegata, ed io nulla scemar le voglio del suo valore. Nullameno io non era nel mio sedicesimo anno sprovveduto di capacità e di applicazione: le mie letture della fanciullezza avevano esse medesime in me sviluppato una precoce sebbeno cicca inclinazione pei libri. Ell'era forse un torrente straripato, ma si poteva costringerlo a scorrere in un canale profondo ed a prendere un corso regolare. Sotto la disciplina d'un' Accademia ben constituita, sotto la direzione di professori abili e vigilanti, io avrei potuto gradatamente innalzarmi dalle traduzioni agli originali, dai classici-latini ai greci, dalle lingue morte alla scienza viva: le mie ore sarebhero state impiegato in utili e gradevoli studi, sarebbero stati emendati i traviamenti della immaginazione, ed io sarei sfuggito alle tentazioni della pigrizia, le quali finalmente resero precipitata la mia partenza da Oxford.

Forse io potrò occuparmi freddamente altrove della antichità, reale o favolosa, delle nostre sorelle le Università, questione che accese tante folli e ardenti disputazioni tra i fanatici loro figli. Tuttavolta si deve convenire che quei venerabili Corpi sono vecchi abbastanza per avere la lor buona parte delle infermità e dei pregiudizi della decrepitezza. Le scuole di Oxford e di Cambridge furono fondate nella tenebrosa età della falsa e barbara scienza, e portano ancora l'impronta dei vizi dell'origin loro, La loro disciplina primitiva fu adattata all'educazione dei preti e dei monaci: l'amministrazione ne sta ancora nelle mani del Clero, il quale è una classe d'uomini, le cui maniere punto non si accostano a quelle del Mondo attuale, e gli occhi dei quali non rimasero che abbagliati dalla luce della filosofia. Le Bolle e le carte patenti dei Papi e dei Rc attribuirono alla corporazione legale di questa società il monopolio dell'istruzione pubblica, e lo spirito dei monopolisti è ristretto, indolente ed oppressore: la loro opera è più cara e rende meno di quella degli artisti indipendenti, e le scoperte, le idee nuove abbracciate con tanta vivacità dalla libera concorrenza. sono ricevute con una ripugnanza sdegnosa e repellente in queste corporazioni orgogliose, poste in salvo dal timore delle rivalità, ed incapaci di confessar un errore. Poco rimane a sperare che una riforma vi si faccia per un atto volontario, ed elleno sono siffattamente incrostate di pregiudizi, ed avvezzate alla cabala, che la stessa onnipotenza del Parlamento non otterrebbe huon esito con una inquisizione sullo stato e sugli abusi delle duc Università. L'uso dei gradi

classici, incominciato nel secolo decimoterzo, è visibilmente ricavato dalle corporazioni meccaniche nelle quali un novizio ottiene, dopo trascorso il suo tempo, una testimonianza della sua abilità, ed il permesso di esercitare la sua misteriosa professione. Non è mio disegno di avvilire degli onori che non possono ne soddisfare, nè deludere la mia ambizione, ed io farei plauso all'instituzione se li gradi di baccelliere o di licenziato fossero conferiti in ricompensa di studj serj e distinti; se li nomi e li gradi di Dottore e di maestro fossero rigorosamente riservati a coloro, li cui titoli sono confermati dalla pubblica stima.

Il Dottore Adamo Smith attribuisce l'indolenza dei professori delle nostre Università, al riposar ch'essi fanno, senza timore di sorveglianza, sul tranquillo godimento di un salario fisso ed independente da qualsiasi lavoro, invece di essere pagati per mezzo di contribuzioni volontarie, le quali li ecciterebbero ad aumentare il numero dei loro allievi ed a meritarne la riconoscenza. Fu osservato infatti, e l'osservazione non è punto assurda, che ad eccezione delle scienze esperimentali, le quali richieggono degli esperimenti costosi, e la desterità della mano, la quantità di eccellenti trattati che pubblicati furono su tutti li diversi oggetti di scienza, deve al presente far cessar l'uso antico dell'istruzione orale. Ammettendo questo principio in tutta la sua latitudine, io ne conchiuderò, che i posti e i salari diventati inutili devono essere aboliti senza dilazione. Ma la differenza essenziale fra un professore ed un libro sussiste sempre: l'ora della classe costringe a recarvisi; la presenza, la voce, le interrogazioni che può fare un maestro, costringono all'attenzione; il più indolente ne riterrà qualche cosa; ed il più applicato raffronterà le lezioni della scuola coi libri ch' egli ha letti nella sua stanza. Gli avvisi di un abile professore approprieranno le letture allo spirito, alla situazione d'ognuno; la sua autorità scoprirà, riprenderà, e castigherà finalmente la negligenza degli allievi, e la sua vigilanza renderà più sicuri i loro passi nella carriera letteraria. Qualunque sia la seienza ch' egli professa, egli la può arricchire in seguito di trattati composti nella quiete del suo gabinetto, pronunciati nelle pubbliche occasioni, e finalmente dati alla stampa. Io osservo con piacere che nella Università di Oxford, il Dottore Lowth adempiè il dover suo con eloquenza pari all'erudizione nelle sue incomparabili lexioni sopra la poesia degli Ebrei. Il Collegio di Santa Maria Maddalena, fondato nol secolo decimo quinto, una delle nostre Corporazioni accademiche più considerevoli e più ricehe, è creduto che possa esser messo in paragone colle Abbazie dei Benedettini dei pacsi cattolici; ed io intesi dire da molti. che i beni appartenenti al Collegio della Maddalena, dati in affitto dai suoi corrivi Rettori per un annuo modico prezzo, oltre alcune casuali retribuzioni nelle mani avide dell' interesse particolare, potrebbero annualmente giungere ad una rendita di circa trentamila lire sterline. I nostri Collegi sono creduti scuole di scienza egualmente che di educazione, ed ella è natural cosa l'aspettarsi da persone dedicate al celibato ed esenti d'ogni pensiero per il loro mantenimento, e provvedute ampiamente di libri, che consacrino l'ozio loro allo studio, e facciano si che il mondo possa godere il frutto dei lor lavori. Gli scaffali della loro biblioteca gemono sotto il peso dei volumi in foglio di autori Benedettini, di edizioni dei Padri, e di collezioni dei

bassi tempi, tutte produzioni della sola Abbazia di S. Germano dei Prati di Parigi. Una composizione dotata di genio non può essere che l'opera d'un solo uomo; ma queste produzioni dell'industria, le quali possono essere divise fra molte maui, e continuare pel corso di molti anni, appartengono in particolare ad una Comunità laboriosa. Se io fo delle ricerche nelle manifatture dei monaci della Maddalena; se le estendo sovra gli altri Collegi di Oxford e di Cambridge, io non avrò altra risposta che il silenzio della vergogna, e l'insulto dello sprezzo. Li professori, almeno quelli del mio tempo, erano uomini di buona compagnia, i quali godevano negligentemente dei doni del fondatore. I loro giorni erano impiegsti in un seguito di occupazioni uniformi: la cappella e la classe, il caffè e la conversazione fino all' ora nella quale, affaticati e contenti di sè medesimi, essi andavano ad abbandonarsi in preda di un lungo sonno. Il carico di leggere, di pensare o di scrivere, non pesava sulla loro coscienza; e li fiori della scienza e dello spirito cadevano a terra appassiti, senza che nè essi stessi, nè il pubblico ne ricavassero frutto nessuno. Io aveva diritto, in grazia della mia sommissione, di vivere nella società dei professori, ed aspettava con impazienza che diverse questioni letterarie diventassero gli argomenti dilettevoli od istruttivi della conversazione. Ma questa non usciva dal cerchio degli affari del Collegio, della politica, secondo li principj Torys, degli aneddoti individuali, e degli scandali domestici. Gli eccessi di vino nci quali essi miseramente si immergevano, servivano di scusa alla vivace intemperanza dei giovani; e li loro toasts, ossia brindisi costituzionali, punto non ispiegavano il carattere d'una lealtà ben sincera in

favore della famiglia di Annover. La elezione generale si avvicinava; ed il conflitto per la elezione della Contea di Oxford di già preparavasi con tutta la malevolenza dello spirito di partito. Il Collegio della Maddalena era devoto all'antica politica; ed essi avevano più sovente in bocca li nomi del Wenman, e dello Ashwaod che quelli di Ciccrone e di S. Giovanni Grisostomo. L'esempio dei loro superiori non era opportano per inspirare ai graduati inferiori nè elevatezza di spirito, ne emulazione studiosa: e non avendola mai conosciuta, io non saprei descrivere la disciplina del Collegio. Può darsi che alcuni doveri si prescrivessero agli scolari poveri, l'ambizione dei quali aspirava agli onori d'un posto di Professore (ascribi quietis ordinibus . . . . deorum); ma non si riceveva in qualità di membri indipendenti nessuna persona al di sopra di un certo grado; ed il nostro berretto di velluto era il berretto della libertà. Si era ben conservata qualche tradizione di orazioni latine proferite nella sala degli esercizi da alcuni de nostri predecessori: ma non rimaneva più vestigio di quell'antico costume. Li metodi consucti di esame e di pubblici esercizi erano assolutamente sconosciuti; ed io non intesi mai dire che il Presidente, nè la società si occupassero degli interessi economici e particolari dei precettori, e dei loro allievi.

Il silenzio dei Professori di Oxford, il quale priva la gioventi della pubblica istruzione, è riparato imperfettamente dai ripetitori dei diversi Collegi. Invece di limitarsi ad una sola scienza, alla quale si ristringeva l'ambizione del Burmann e del Bernouilli, essi insegnano o promettono d'insegnare indifferentemente la storia, le matematiche, la letteratura antica, o la filosofia morale; e se essi non sono manchevoli di tutte queste cognizioni, la qual cosa è molto possibile, egli è almeno cosa probabilissima ch'essi manchino di alcuna fra quelle. Essi sono per verità pagati con particolari retribuzioni, ma debbono riceverne dal Gapo della casa. La loro esattezza è volontaria, e per conseguenza poco diligente; avvegnachè gli allievi o i loro parenti non hanno la libertà della seclta o della sostituzione. Io credo bensì che quello al quale io fui affidato fosse uno dei migliori di quella razza. Il Dottore Waldegrave era un uomo pio e dotto. di costumi dolci, di esatta morale, di vita sobria, e di rado egli si occupava di politica o dei divertimenti del Collegio. Ma la sua conoscenza del mondo limitavasi alla conoscenza dell'Università; e il suo sapere apparteneva piuttosto all'ultimo secolo che al presente, il suo carattere era indolente, le sue facoltà intellettuali, che non erano del primo ordine, si erano rilassate per l'influenza del clima, e bastava a lui egualmente che agli altri di adempiere superficialmente e leggermente un incarico di molta importanza. Appena egli ebbe riconosciuto il poco avanzamento del auo discepolo nella scienza classica ordinaria, egli mi propose di leggere ogni mattina dalle dieci alle undici le commedie di Terenzio. La somma de'mici progressi all' Università di Oxford si ristringe a tre o quattro commedic latine, e questo studio medesimo di un Classico elegante, che poteva acquistare maggior interesse, instituendo il paragone degli antichi coi moderni teatri, non consistette in altro che nella secca e letterale traduzione del testo. Durante le prime settimane io attesi assiduamente a queste lezioni nella camera del maestro; ma siccome io le trovai egualmente vuote di utilità e di piacere, fui tentato un giorno di addurre una scusa ben motivata per mancarvi. La scusa fu ricevuta con un sorriso. Io ricaddi nella mancanza facendo meno cerimonie, e non fui trattato con minore indulgenza. Il più lieve motivo di pigrezza o di indisposizione; il minimo affare nel mio alloggio, o fuor di quello, furono ammessi come ragioni valevolissime, ed il mio maestro sembrava che non facesse nemmeno osservazione sulla mia mancanza, o sulla mia negligenza. Anche quando io avessi esattamente occupata la mia ora, un'ora non era che una piccola parte del mio ozio accademico. Nessun piano di studio non mi fu indicato, nessun lavoro fu sottoposto alla revisione del maestro; e nella più preziosa stagione dell'età si lasciava trascorrere tutti i miei giorni, e tutte le mie settimane senza lavoro del pari chesenza divertimento, senza consigli, e senza esiger nulla da me. Io avrei facilmente ascoltato la voce della ragione e del mio precettore; egli s'era acquistato la mia confidenza colla sua dolcezza; io preferiva la compagnia di lui a quella dei giovani studenti; e nelle nostre passeggiate della sera sulla cima della collina di Heddington noi conversavamo liberamente sonra diversi subbietti. Dopo il Pocock e lo Hyde, le cognizioni orientali avevano sempre formato l'orgoglio di Oxford, e finalmente mi avvenne una volta l'idea di esprimere il mio desiderio di studiare la lingua araba. La prudenza del mio maestro non degnò di accoglicre questo mio desiderio fantastico e puerile: ma egli trascurò una bella occasione di dirigere l'ardore d'uno spirito curioso. Durante la mia assenza, in occasione delle vacanze della state, il Dottore Waldegrave accettò un posto nel collegio di Washington

nella provincia di Sussex, ed al mio ritorno non lo trovai più ad Oxford. Dopo quell' epoca io perdetti di vista il mio primo maestro; ma in capo a trenia anni egli vive ancora e deve alla sua moderazione ed alla sua temperanza il vantaggio di godere d'una perfetta salute in una et la vanzatissima.

## CAPITOLO SESTO

L'autore fa il progetto d'un' opera, lo comincia, e lo abbandona. Egli ritorna a Oxford, dove gli è dato un nuovo maestro. Egli si converte alla religione romana. Cita l'esempio del Chillingworth, e del Bayle, de' quali egli descrive un ritratto istorico.

ll lungo intervallo dalla Trinità al S. Michele rende deserti i Collegi di Oxford egualmente che le corti di Westminster. Io passai li duc mesi d'Agosto e di Settembre presso mio padre a Buriton nello Hampshire. Ella è cosa molto bizzarra che appena io ebbi abbandonato il Collegio della Maddalena, il mio gusto pei libri incominciò a rinascere. Ma egli fu quel medesimo gusto, cieco e poco formato per lo studio della storia antica. Privo di cognizioni originali, senza l'abitudine della riflessione, senza l'esercizio nell'arte di scrivere io risolvetti . . . di fare un libro. Il titolo di questo primo saggio, il Secolo di Sesostri, mi fu suggerito forse dal Secolo di Luigi XIV del Voltaire, nuovo allora c che si faceva ammirare. Ma il mio solo oggetto cra di ricereare la data probabile della vita e del regno del conquistatore dell'Asia. Io aveva preso allora una passione per la cronaca del Sir Giovanni Marsham, opera estremamente elaborata della quale io non cra in grado di apprezzare il merito e i difetti. Conformemente al suo piano ristretto ma specioso, io collocai il mio croc nell'epoca presso a poco di Salomone nel secolo X ayanti l'Era Cristiana. Ma si affacciò un' obbiezione spayentosa e difficile a sciogliersi

senza ammettere la troppo ristretta eronologia del Newton: ed il mio scioglimento non manca di destrezza. trattandosi d'un giovinetto di quindici anni. Il gran sacerdote Manetone nella sua traduzione dei libri sacri identificò Sethosis o Sesostris col fratello maggiore di Danao, il quale, sceondo i marmi di Paro, approdò in Grecia mille e cinque cent'anni prima di Gesù Cristo. Ma nella mia supposizione il gran sacerdote si rese colrevole d'un errore volontario. L'adulazione è la madre della menzogna. L'istoria d' Egitto di Manetone è dedicata a Tolomeo Filadelfo, il quale per una genealogia favolosa o falsificata risale ai re di Macedonia della razza di Ercole. Danso è uno degli antenati di Ereole; e dopo l'estinzione del ramo primogenito, li Tolomei suoi discendenti erano i rappresentanti della real famiglia, e riclamar potevano per diritto di eredità il regno che possedevano per diritto di conquista. Tali erano le mie giovanili scoperte; ma in una età più matura io non ho più la presunzione di far concordare insieme le antichità greche, chraiche, ed egiziane confuse in una oscurità sì lontana: e non è questo il solo esempio di opinioni e di cognizioni d'un fanciullo che la meglio ragionata ignnranza dell'uomo fece svanire. Nel mio soggiorno a Buriton io mi abbandonai con applicazione alla mia temeraria intrapresa, senza che le distrazioni della campagna o della società molto le nuocessero; e di già il suono degli applausi pubblici si faceva sentire nel mio orecchio. La scoperta della mia debolezza fu il primo sintomo di gusto che in me si manifestò. Nel mio ritorno a Oxford io abbandonai saviamente il secolo di Sesostri, ma gli informi fogli ne sono rimasti vent'anni nel fondo di un canto fino a che in

una rivista generale di carte furono abbandonati alle fiamme.

Dopo la partenza del Dottor Waldegrave io fui rimesso cogli altri suoi pupilli al suo erede accademico, il cui carattere letterario non procacciò al Collegio molta considerazione. Il Dottore . . . . si rammentava benissimo che aveva un onorario da ricevere, ma dimenticava affatto li doveri che doveva adempire. In vece di dirigere li studi e di sopravvegghiar la condotta del suo discepolo, io non fui mai obbligato ad assistere nemmeno alla cerimonia d'una lezione: ed ecectto una visita volontaria nella sua stanza durante gli otto mesi del suo uffizio titolare, il maestro ed il diseepolo vissero nel Collegio medesimo l'uno all'altro straniero. La mancanza d'esperienza, di consigli, e di occupazione mi feec tosto cadere in errori di condotta fra compagnie di cattiva scielta, ed in improvvide spese. La cumulazione de' miei debiti poteva bensi esser tenuta secreta, ma la frequenza delle mie assenze era visibile e scandalosa; ed una corsa a Bath. una visita nel Buckinghamshire, e quattro scorrerie a Londra nell'inverno medesimo erano storditezze costose e pericolose. In effetto esse furono senza scopo egualmente che senza seusa. La noja d'un vivere ad uso di convento mi spingeva a rinnovare questi traviamenti; ma il mio maggior piacere era quello di correre, ed io era troppo giovine e troppo timido per godere dei piaceri di Londra come uno studente vigoroso sciolto d'ogni vincolo in una città capitale. Io ritornai al Collegio; alcuni giorni dopo, novella scappata, come se io fossi stato uno straniero indipendente alloggiato in una casa ammobigliata, senza che si facesse mai sentire nessuna voce di avvertimento, senza

che la mano della punizione colpisse giammai. Pertanto il mio tempo si perdeva, le mie spese si moltiplicavano, e nessuno fuori della casa prendeva informazioni sulla mia condotta. Il timore del disordige e del vizio avrebbe pur dovuto eccitare l'attenzione dei nici superiori; e la mia tanta giovinezza poteva giustificare anche piu di un'ordinaria misura di sorveglianza e di impedimento.

Si doveva almeno aspettarsi che una scuola ccelesiastica si applicherebbe ad inculcare agli allievi li principi ortodossi della Religione. Ma la nostra venerabil madre aveva trovato l'arte di far toccare gli estremi opposti della bigotteria e della indifferenza. Un eretico, un incredulo era un mostro agli occhi suoi, ma ella cra sempre, o spesso, o qualche volta almeno, assai poco curante intorno alla educazione spirituale dei suoi figli. A norma degli statuti della Università, ogni studente, prima di essere matricolato, deve sottoscrivere la sua adesione ai trentanove articoli della Chiesa d'Inghilterra, che molti segnano e non leggono, ed altri leggono e non credono. Tuttavolta l'incompetenza dell' età mi servì di scusa per esimermi da questa cerimonia legale; ed il vice-cancellicre mi disse che tornassi appena compiuto l'anno quindicesimo, raccomandandomi nel tempo stesso alla istruzione del Collegio. Il Collegio dimenticò d'istruirmi, io dimenticai di tornare, e fui dimenticato io medesimo dal primo magistrato dell'Università. Senza una sola lezione, pubblica o particolare, protestante o cristiana, senza nessuna adesione aceademica sottoscritta, senza confermazione episcopale, dietro l'oscura luce del solo catechismo fui lasciato entrare a tentone nella cappella e alla mensa della Comunione, alla quale fui ammesso senza che alcuno si fosse informato in nessuna maniera se io era, o non era in istato di ricevere quel Sacramento. Questa negligenza quasi incredibile ebbe le più funeste conseguenze. Fino dalla mia più tenera fanciullezza io era stato appassionato per le dispute religiose. La mia povera Zia era si di sovente imbarazzata nei Misteri ch' ella si aforzava di credere : e l'clasticità di questa susta non era stata interamente distrutta dalla pesante atmosfera di Oxford. Il cieco demone dell'ozio mi spinse a gettarmi senza armatura nel pericoloso laberinto della controversia, e nell'età di sedici anni io entrai da me stesso nella eredenza della Chicsa di Roma. Li progressi del mio cangiamento servir possono a rischiarare almeno l'istoria del mio spirito. Egli non era molto tempo passato daechè l'esame libero del Dottor Middleton avea dato il segno d'alfarme nel mondo teologico. Molto inchiostro e molto fiele erano stati sparsi in difesa dei primi miracoli, e li due loro più pesanti campioni erano stati dall' Università di Oxford ricolmati di tutti gli accademici onori. Il nome del Middleton era riprovato; e la sua proscrizione mi condusse naturalmente a leggere i suoi scritti e quelli de'suoi antagonisti. La sua critica audace che tocca il precipizio della infedeltà produsse un effetto singolare sopra il mio spirito; e se io fossi rimasto attaccato alla Comunione di Roma, potrei oggi giorno applicare al mio destino la predizione della Sibilla:

Via prima salutis,

Quod minime reris graja pandetur ab urbe.

L'eleganza dello stile e la libertà dei ragionamenti si rintuzzavano sopra uno scudo di pregiudizi, Io avrò sempre in mente il carattere o piuttosto i nomi dei Santi e dei Padri citati dal Dottor Middleton; ed egli non poteva staccarmi dalla implicita credenza che il dono ed il potere dei miracoli furono conservati alla Chiesa durante li quattro o cinque primi secoli del cristianesimo. Ma era superiore alle mie forze il resistere al peso della evidenza storica, la quale stabilisce che in tutto quel periodo di tempo li principali punti delle Dottrine papali erano diggià ammessi in teoria ed in pratica, e non era punto assurda la conclusione da me fatta che i miracoli essendo i testimonj della verità, pura ed ortodossa è quella Chiesa in favore della quale si è dichiarata sì di frequente la visibile interposizione della Divinità. Le istorie miracolose tanto fermamente attestate dai Basilii e dai Grisostomi, dalli Agostini e dai Girolami, disponevano a lasciarmi persuadere dei meriti superiori del celibato della vita monastica, dell'uso del segno della Croce, dell' Olio Santo, e di quello altresi delle immagini: dell'invocazione dei Santi, della adorazione delle reliquie, della credenza del Purgatorio nelle preci per i morti, e del terribile Mistero del sacrifizio del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo: dal che io fui condotto per mezzo di insensibili progressi sino al prodigio della Transubstanziazione. Standomi io in queste disposizioni, e diggià convertito più che per metà, contrassi una disgraziata intimità con un giovane del nostro Collegio, del quale salverò il nome. Avendo un carattere meno deciso, il Sig..... s'era imbevuto delle medesime opinioni religiose, e d'alcuni libri papisti, io non so per qual via cadotigli fra le mani. lo lessi, approvai, eredetti. Le traduzioni inglesi delle due famose opere del Bossuet, Vescovo di Meaux, la Esposizione della dottrina cattolica, e l' Istoria delle variazioni dei protestanti compierono la mia

conversione: e certamente io fui atterrato da un nobile avversario. Ho esaminate dappoi le opere originali con un occhio più esercitato, e non saprei esitar a dichiarare che il Bossuet è infatti il gran maestro dell'artiglieria dei controversisti. Nella Esposizione, l'oratore prende il tuono del candore e della semplicità, e sotto il suo magico pennello ciò che altri a torto dipinge, siecome un mostro deforme ed irto, assume le sue vere sembianze di bianco e dolce agnello che si fa amare al solo farsi vedere. Nella Storia, egli sviluppa colla più felice mescolanza di ragionamenti e di narrazione gli errori, i traviamenti, le incertezze e le contraddizioni dei nostri primi riformatori, le cui variazioni (come egli destramente sostiene) portano il carattere dell'errore, mentre la non interrotta unità della Chiesa cattolica è il segno ed il testimonio della infallibile verità. Nella mia attual maniera di sentire egli mi sembra incredibile ch'io abbia mai potuto eredere e ch' io abbia creduto alla Transubstanziazione. Ma il mio vincitore mi opprimeva sotto le parole sacramentali hoc est corpus meum, e l'uno all'altro opponeva li mezzi sensi figurati delle Sette protestanti. Ogni obbiezione trovava il suo scioglimento nella onnipotenza divina: e dopo aver letto e riletto il simbolo di Atanasio io mi sottomettei umilmente al Mistero della presenza reale.

Non si tosto io ebbi abbracciata la mia nuova Religione che risolvetti di dichiararmi apertamente cattolico. La gioventù è impetuosa e franca, ed un passeggiero lampo di entusiasmo mi avea innalzato al di sopra di tutte le considerazioni terrestri.

Gli aeri nostri protestanti, i quali volentieri coglierebbero per vendicarsi l'occasione di perseguitare, non mancano di mettere alte grida contro i progressi del papismo. Essi sono sempre ardenti nel declamare contro la tolleranza dei Preti, e dei Gesuiti, i quali corrompono la Religione e la fedeltà di un numero così grande di sudditi di Sua Maestà. In questa eircostanza la caduta di uno o di molti dei loro figli diresse questo clamore contro l'Università, e nel mondo si diceva negli orecchi l'uno dell'altro confidenzialmente, come veniva sofferto, che dei missionari Papisti sotto ogni specie di travestimento si insinuassero nel Collegio di Oxford. Ma la giustizia mi obbliga a dichiarare come, in quanto ciò personalmente mi concerne, questa asserzione è falsa: e come io non aveva mai tenuto neppure una sola conversazione con nessun Prete, e nemmeno con nessun Papista, allor quando la mia risoluzione fu da me presa decisamente e fissata in conseguenza delle mie letture. Nella mia ultima escursione a Londra io m'indirizzai al Sig. Lewis librajo eattolico romano, il quale mi raccomandò ad un Prete, di eni oggi ho dimenticato il nome egualmente che l'Ordine religioso, al quale egli apparteneva. Fino dal nostro primo colloquio, egli scoperse elie la persuasione diggià in me operata lo dispensava dal contribuirvi. Dopo avere esaminati li motivi e li meriti della mia conversione, egli consentì ad ammettermi nel grembo della Chiesa; e nel giorno 8 giugno 1753 io abjurai a suoi piedi solennemente, benehè in secreto, gli errori della eresia. La seduzione d'un giovane inglese molto riceo ed appartenenté ad una famiglia distinta, era un'azione piena egualmente di pericolo e di gloria; ma egli passò coraggiosamente al di sopra d'un pericolo, del quale in allora io non mi formava un'idea sufficientemente esatta:

» Ogni persona, la quale si riunisce alla Chiesa di Roma, o la quale ne seduce qualcheduna, commette, dice il Blackstone, un'offesa che equivale al delitto di alto tradimento: " E se l'umanità del secolo non permette l'esecuzione di questo sanguinario statuto, vi sono altre leggi d'un carattere meno odioso, le quali condannano il Prete ad un carcere perpetuo e trasseriscono la proprietà del Proselite al suo più prossimo parente. Una lettera di controversia bene accurata, approvata dal mio direttore e indirizzata a mio padre gli annunciò, giustificandola, la risoluzione che io aveva posta ad effetto. Mio padre non era nè filosofo, nè devoto; ma la sua tenerezza deplorò la perdita di un unico figlio, ed il suo buon senso fu sorpreso da questo strano abbandono della Religione del mio paese. Nel primo commovimento della sua passione, egli divulgò un secreto che per prudenza avrebbe dovuto tacere, ed il ritorno al Collegio della Maddalena mi fu precluso per sempre. Molti anni dopo, quando il nome del Gibbon fu egualmente noto che quello del Middleton, molti si dicevano sotto voce all'orecchio a Oxford che l'istorico erasi altra volta fatto Papista. Il mio carattere su per tal modo esposto al rimprovero d'incostanza, e li miei avversari non avrebbero mancato di trarre spictatamente partito da questo mezzo così favorevole all'invidia, se essi avessero potuto separare la mia causa da quella dell' Università. In quanto a me io m'invanisco per l'onorevole sacrifizio dell'interesse fatto alla coscienza. Non ho punto ad arrossire che il mio spirito così tenero ancora siasi imbarazzato nei lacci sofistici, dai quali non si son potuti difendere gli intelletti sottili e rigorosi di un Chillingworth, e d'un Bayle, i quali dalla superstizione successivamente s'innalzarono allo sect-

Quando Carlo Primo governava l'Inghilterra, governato esso medesimo da una Regina cattolica, non si può negare che alcuni missionari di Roma non lavoressero con impunità e con buon esito alla Corte, nelle Province, e persino nelle Università.

Una di queste pecore che un lupo astuto afferra Destramente seco porta, e divora in silenzio

è il Sig. Chillingworth Maestro es-arts e professore nel Collegio della Trinità di Oxford, il quale nell'età matura di vent'otto anni fuggi da Oxford per recarsi nel seminario inglese di Douais nello Fiandre. Alcune dispute col Fischer, gesuita sottile, poterono bensì far vacillare nel suo interno li pregiudizi della educazione ; ma egli cedette a questo argomento vittorioso e del quale non andava debitore che a sé medesimo : » ch' egli è mesticri che vi sia in qualcho parte un giudice infallibile; e che la Chiesa di Roma è la sola società Cristiana, la quale pretende e può pretendere di aver questo carattere. " Dopo un corto esperimento di alcuni mesi, il Sig. Chillingworth fu nuovamente tormentato da scrupoli religiosi, nè fu più disposto ad aderire ai trentanove articoli della Chicsa d'Inghilterra. Egli dichiara in una lettera particolare con tutta l'energia del suo stile, ch'egli non saprebbe sottoscrivervisi senza segnare la sua propria dannazione, e che ove egli venisse a mancare a questa immutabile risoluzione, permette agli amici suoi di crederlo pazzo od ateo. Siccome questa lettera è senza data, noi non possiamo stabilire quante settimane o mesi siano trascorsi fra questo passionato anatema ed il registro di Salisburi tuttora esistente. » Ego Gulielmus Chillingworth.... omnibus hisce articulis.... et singulis in iisdem contentis volens et ex animo subscribo et consensum meum iisdem prebeo. 20. die Iulii 1638. » Ma oimè il cancelliere di Sarum uscì ancora di strada. Avendo sottomesso ad un profoudo esame l'articolo della Trinità, nè la Scrittura, nè i Padri non ebbero il potere di sostenerlo nella ortodossia del suo simbolo, ed egli non potè trattenersi dal confessare » che la dottrina di Ario è o la verità, o non è almeno una eresia degna di dannazione. » Da questa intermedia regione dell'aria la piega che la sua ragione aveva preso doveva necessariamente condurlo a fissarsi sulla terra più stabile del Socinianismo; e se noi potessimo prestar fede ad una tradizione incerta ed alla volgare opinione, l'inquietudine delle sue ricerche alla fine si calmò, e si risolvette in una filosofica indifferenza. Nullameno la sua naturale sincerità e l'innocenza della sua anima erano così ben riconosciute. che questa apparente leggierezza non intaccò punto la riputazione del Chillingworth. La frequenza de' suoi cangiamenti non procedeva che da una troppo candida ricerca della verità. Li suoi dubbi si producevano da sè stessi, egli prestava loro tutta l'assistenza della forza della sua ragione. Allora egli diveniva troppo difficile e troppo esigente, ma non trovando nelle sue vittorie ne riposo, ne sicurezza, egli rinnovava ben tosto il combattimento di nuovo appellandosi al suo giudizio; di maniera che ne' suoi trionfi del pari che nelle sue disfatte, egli medesimo, ed egli solo, cra l'autore delle sue differenti conversioni.

Il Bayle era figlio d'un ministro protestante di una lontana provincia della Francia, a piedi dei Pirenei. Quelli della sua Religione per dare educazione ai loro

figli tentati erano di arrischiarli nelle Università cattoliche, ed il giovine Bayle fu sedotto nel suo annoventesimo secondo dalla desterità e dagli argomentà dei Gesuiti di Tolosa. Egli rimase diciassette mesi circa nelle loro mani in una cattività volontaria; ed una lettera ai suoi parenti che scrisse o segnò il novello convertito il di 15 aprile 1670 è tinta dei tenebrosi colori dello spirito del Papismo. Ma la natura lo avevadestinato a pensare da se medesimo, ed a parlare a seconda dei suoi pensicri. La sua pietà fu offesa dall'eccessivo culto prestato alle creature, e lo studio della fisica lo convinse della impossibilità della Transubstanziazione sovrabbondantemente confutata dalla testimonianza dei nostri sensi. Il suo ritorno alla Comunione d'una setta in decadenza fu un passo ardito e disinteressato che lo espose al rigore delle leggi; ed una pronta fuga a Ginevra lo mise in salvo dal risentimento de' suoi tiranni spirituali, i quali non apprezzavano in tutta la sua estensione la perdita che facevano. Se il Bayle fosse rimasto nella Chiesa cattolica, ed avesse abbracciata la professione ecclesiastica, il merito ed il genio di un tal proselito potevano nel suo nativo paese aspirare alle ricchezze ed agli onori; ma l'ipocrita avrebbe gustato minor felicità nel godimento d'un benefizio o nello splendore d'una mitra, che nella situazione d'esilio, d'indigenza, ma di libertà, nella quale egli fu ridotto a Rotterdam. Senza patria, senza protettore, e senza pregiudizi egli professò la libertà, e vivette col lavoro della sua penno. L'ineguaglianza delle sue produzioni voluminose si spiega e si scusa per la necessità di serivere alternativamente per lui medesimo, per i libraj, e per la posterità; e se la critica severa lo ristringesse in un

solo volume in foglio, questo volume al pari che i libri della Sibilla acquisterebbe ancora maggior prezzo. Tranquillo e fiero spettatore della tempesta religiosa, il filosofo di Rotterdam condannava con una autorità eguale la persecuzione di Luigi XIV, e le massime repubblicane dei Calvinisti; le loro vane profezie e la bigotteria intollerante che venne qualche volta ad agitare il solitario suo ritiro. Passando a rassegna le controversie del tempo egli oppose gli uni agli altri gli argomenti degli avversarj. Maneggiando successivamente le armi dei Cattolici e dei Protestanti egli prova che nè la via dell'autorità, nè quella dell'esame non può offrire alla moltitudine alcuna certa testimonianza della verità religiosa; e destramente ne conchiude che il costume e l'educazione sono i soli fondamenti d'ogni credenza popolare. L'antico paradosso di Plutarco che l'ateismo è meno pernicioso della superstizione acquista un vigore incalcolabile ornato dei colori del suo spirito, ed affinato da tutta la sottigliezza della sua logica. Il suo dizionario critico è un vasto deposito di fatti e d'opinioni; egli vi pesa le false religioni con i suoi pesi secttici fino a che le quantità opposte (se io posso impiegare il linguaggio dell' algebra,) si annichilino vicendevolmente. Questo sorprendente potere ch'egli escreitava con tanta arditezza di assembrare i dubbi e le obbiczioni, lo aveva spinto ad assumere scherzosamente il titolo di νεσελη γερετα Ζευς, Giove che riunisco le nubi; ed in una conversazione coll'ingegnoso Abbate di poi Cardinale di Polignac, egli mise liberamente allo scoperto il suo pirronismo universale: " lo sono affatto letteralmente un protestante, gli disse il Bayle, perocchè io protesto indifferentemente contro tutti i sistemi e tutte le Sette. »

Il risentimento acoademico che possa aver provocato io medesimo, accorderà prudentemente la grazia alla sincerità di questa parrazione de' mici studi. o piuttosto del mio ozio, e della sciagurata avventura che abbreviò il termine del mio soggiorno a Oxford. Ma si dirà che mio padre fu sfortunato nella scelta del Collegio e nell'azzardo dei precettori. Si potrà forse ancora asserire, che in uno spazio di quarant'anni sonosi introdotti molti miglioramenti nel Collegio e nella Università. Io voglio credere che si sian potuti trovare alcuni maestri più attivi del Dottore Waldegrave, e meno spregievoli del Dottore... Verso il tempo medesimo e nella medesima carriera un Bentham camminava ancora sulle traccie di un Burton, del quale egli aveva adottate le massime, e pubblicata la vita. Il biografo per verità preferiva la logica scolastica alla nuova filosofia, il Burgursdicius al Loke; ed egli rappresentava esso stesso il suo croe come un pedante molto inflessibile e molto affettato. Codesti uorfini tuttavolta secondo l'estensione della loro capacità potevano essere diligenti ed utili, e conviene ognuno a dire del Burton ch'egli insegnava a'suoi allicvi ciò che sapeva: un poco di latino, di greco, di morale, e di metafisica, rimandandoli ai convenienti maestri per le scienze e per le lingue ch'egli ignorava. In un'epoca più recente molti studenti furono chiamati dal merito e dalla riputazione del Sir Guglielmo Scott, allora professore in un Collegio d' Università, e segnalato oggi giorno nella professione del diritto civile. La conoscenza personale ch'io ne feci mi riempì d'una giusta stima per il suo ingegno e per le suc cognizioni; ed io sono assicurato che le sue lezioni sopra la storia, se venissero pubblicate, comporrebbero un trattato eccellente. Sotto gli auspizi dell'attuale Arcivescovo di Yorck, il Dottore Markam, distinto sapiente, un corso più regolare d'istruzione fu adottato per quanto mi fu detto nel Collegio del Cristo. Fu proposto ed intrapreso ancora in questo numeroso seminario un corso di studi classici e filosofici. L'istruzione è diventata un dovere, un piacere, ed è ancora alla moda, e molti giovani fanno onore al Collegio nel quale furono allevati. Conformemente all'intenzione del donatore il profitto della sceonda parte dell'istoria del Lord Clarendon fu applicato allo stabilimento di una scuola di equitazione, affinchè gli esereizi brillanti siano insegnati nella Università: ignoro poi con qual esito. La cattedra del Viner è d'uu' importanza affatto diversa; lo studio delle leggi del suo paese dovendo essere la prima seienza d'un' Inglese d'un certo grado, e d'una certa ricehezza, chiamato ad essere magistrato, e che può sperar di diventare legislatore. Questa giudiziosa istruzione fu ricevuta freddamente da alcuni gravi dottori, i quali si lamentavano (io sentii le loro lagnanze) ch'essa farcibbe cadere i loro libri dalle mani della gioventù; ma il benefizio del Sig. Viner non tornò inutile, poichè egli produsse almeno l'eccellente commentario dal Sig. Guglielmo Blackstone (1).

(i) L'editore inglese delle Memorie del Gibbon, il Lord Shef-field, nell'intensince di raddotter i improveri che fa Pautore in questo capitolo agli stabilimenti d'educazione del suo paese, aggiunse al testo una lunga nota ad uso di correttivo. Essa è troppo lunga, e troppo si lango-porta alla località perché noi la possiamo tradurre per intero. Egli dice che se il Sig. Gibbon wvesse comptoto o riveduto le sue Memorie poco prima della sua viene.

morte, avrebbe riconosciuto che quegli stabilimenti più non meritavano la severa censura ch'egli ne fece. Ecco frattanto le confessioni che fa lo stesso Lord Sheffield in questa apologia, e come egli rileva gli attuali abusi che giova far conoscere per fornire delle idee esatte di ciò che esiste altrove, e per antivcuirne l'introduzione negli stabilimenti di quella specie: " Himane a bramarsi ancora cha la spesa che generalmente fanno, o piuttosto la stravaganza dei giovani delle vostre Università inglesi possa essere efficaccmente repressa. La spesa alla quale si permette loro di abbandonarsi è senza convenienza non solo col tempo necessario per l'applicazione e per lo studio, ma ancora con se abitudini di morale che eccitar si devono con tutti i possibili mezzi per un'epoca più avanzata della vita. L'educazione accademica nell'Inghilterra è al presente un motivo di sospetto e di terrore per tutte le ragionevoli famiglie d'una moderata fortuna. Egli è il timore del dispendio, della dissipazione c d'altri pericolosi effetti provenienti dalla mancanza di disciplina e di repressione nelle nostre Università che costringe un numero grande de' nostri giovani inglesi a recarsi nelle Università della Scozia, e finalmente ne allontana un gran numero da qualsiasi istruzione accademica. Se il rimprovero ch'io sovente intesi fare è vero, cioè che li Direttori dei vostri Collegi d'Oxford e di Cambridge traggono vanità dall'avere sotto la loro tutela sopra tutto dei giovani d'una grande opulenza, i quali li dispensano dalla necessità dell'ispezione economica, essi sono altamente riprovevoli, poichè il torto di lasciar contrarre nei primi anni delle abitudini di dispendio e di dissipazione è per molti rapporti fuucstissimo a coloro appunto che godono della maggior fortuna; c questa indulgenza è la sorgente dei più gravi mali per i giovani d'una fortuna mediocre, i quali formano certamente la maggiorità degli studenti delle Università di Oxford e di Cambridge.

## CAPITOLO SETTIMO

L'autore è mandato a Losanna nella Svizzera, e messo a pensione nella casa d'un Ministro protestante. Riflessioni intorno il suo cangiamento di situazione. Egli è ricondotto al Calvinismo.

Dopo avermi condotto a Putney presso il suo amico Sig. Mallet, la di cui filosofia era più propria per iseandalizzarmi che per convertirmi, mio padre si trovò nella necessità di formare un nuovo piano di educazione, e di immaginare qualche metodo il quale potesse operare, se ve n'era il mezzo, la guarigione della mia malattia spirituale. Dopo molti dibattimenti fu determinato, seguendo l'avviso e la esperienza personale del Sig. Elliot, al presente Lord Elliot, di mandarmi per alcuni anni a Losanna nella Svizzera. Il Sig. Frey di Basilea fu incaricato della condotta del viaggio. Noi lasciammo Londra il 10 di giugno: traversammo il mare da Douvres a Calais; corremmo la posta a traverso di molte province della Francia per la strada diretta di Saint-Quentin, Rheims, Langres, Besancon; ed arrivammo il 30 a Losanna, dove io fui tostamente messo nella casa e sotto la tutela del Sig. Pavilliard Ministro protestante.

Le prime dimostrazioni della mala contentezza di mio padre più mi sorpresero che mi afflissero. Quando egli minaeciò di handire, di rinnegare, e discredare un figlio ribelle, io nutrii la secreta speranza chi egli non potrebbe o non vorrebbe dare effetto alle sue minaecie; e l'orgoglio della cossienza mi incoraggiò

a sostenere la parte onorcyole e distinta ch' io aveva assunto. La rapidità del movimento del viaggio, la varietà, e la novità delle seene del continente, e la pulitezza del Sig. Frey, uomo di buon senso, il quale non era stranicro nè ai libri, nè al mondo, tenevano in attività i mici sensi ed i miei spiriti. Ma dopo che egli m'ebbe lasciato nelle mani del Sig. Pavilliard, e che io fui stabilito nella mia nuova dimora, ebbi agio di contemplare la strana, e melanconica prospettiva che mi si parava dinanzi. Li primi dispiaceri ch'io provai dipendevano dalla mia ignoranza della lingua. Nella mia fanciullezza io aveva per un momento studiato la grammatica francese, ed intendeva imperfettamente la prosa facile che tratta di cose semplici e famigliari; ma slanciato così all'improvviso sopra una terra straniera, io mi trovai nel tempo stesso privo dell'uso della parola e dell'udito, ed incapace per alcune settimane, non solamente di godere dei piaceri della conversazione, ma ancora di fare dimanda alcuna sulle cose più comuni della vita, e di rispondervi, Non havvi Inglese allevato nel suo paese il quale non sia colpito da ogni oggetto nuovo e da ogni nuovo costume. Ma non havvi nessuna persona di qualunque paese ella sia, la quale non fosse stata ributtata dal primo aspetto di quell'alloggio e delle sue mobilie. In luogo del mio elegante appartamento del Collegio della Maddalena, v'era qui una strada stretta, oseura, la meno frequentata in una città che non è bella; una casa veechia ed incomoda; una piccola stanza mal costrutta, male ammobigliata, la quale all'avvicinarsi dell' inverno invece d'un fuoco che fa compagnia, era destinata a ricevere il calore invisibile d'una stufa. Io ricaddi nuovamente dallo stato d'uomo nella di-

pendenza di scolare e di fanciullo. Le mie spese infinitamente ristrette erano regolate dal Sig. Pavilliard. Io non aveva a mia disposizione che una mediocrissima somma che riceveva ogni mese; ed incapace di servirmi, e mal destro come lo fui sempre, più non godetti del soccorso indispensabile d'un servitore. La mia situazione mi sembrava egualmente vuota di speranza e di piaceri. Io era separato dal mio paese nativo per un tempo indefinito che mi sembrava infinito, ed aveva perduto ogni relazione coi miei amici Cattolici. Io chiesi di poi a me medesimo con sorpresa come fosse accaduto che il Clero romano, mantenendo in ogni parte d' Europa una corrispondenza estesa e non interrotta, nessuno dei suoi Membri non avesse mai tentato nè per lettere, nè per messaggi di ricuperarmi dalle mani degli cretici, od almeno di sostenere il mio zelo e la mia costanza nella professione della Fede. Tále fu la mia prima entrata a Losanna, luogo nel quale io passai circa cinque anni con piacere, e con profitto; dove in seguito ritornai da me stesso, e che io scelsi finalmente sul tramonto della mia vita come il più gradevole ritiro.

Ma talo è la felicità particolare della giovinezza che gli obbietti e gli avvenimenti più dispiacevoli fanno di rado sopra di essa una impressione profonda e durevole. Essa dimentica il passato, gode del presente, ed anticipa sull'avvenire. Nella flessibile età di sedici anni io ebbi tostamente imparato a sopportare, e gradatamente ad adottare le nnove forme d'una situazione subordinata. Il tempo rese tollerabile ciò che in essa era veramente penoso. Se io fossis stato mandato in paeses straniero in una maniera più brillante quale la permettevano la ricchezza di mio

padre e la sua liberalità, io sarei tornato senza dubbio col fondo medesimo di cognizioni, collo stesso acquisto di lingue, che li nostri compatriotti hanno il costume di riportare dal Continente. Esigliato e prigioniere com'io era, il loro esempio mi strascinò in qualche disordine di bevere, di giuoco e di corse senza oggetto; ma io riconobbi ben tosto l'impossibilità di associarmi ad essi in giusta eguaglianza, e dopo la partenza dei miei primi conoscenti, io più non ebbi con quelli che vennero appresso se non se relazioni un po' fredde e di pura creanza. Questo allontanamento da qualsisia società inglese ebbe le conseguenze le più avvantaggiose. Nel paese di Vaud si usa parlare la lingua francese, e vi si parla meno imperfettamente che nella maggior parte delle lontane province francesi. Io fui costretto dalla necessità, vivendo continuamente nella famiglia Pavilliard, di ascoltare e di parlare, e se sulle prime io fui scoraggiato dalla lentezza de'mici avanzamenti, in pochi mesi io rimasi stupito per la loro rapidità. La mia pronuncia si formò a forza di ripetere assiduamente i suoni medesimi, la varietà delle parole e delli nomi, le regole della grammatica, e la distinzione dei generi s'impressero nella mia memoria. Io acquistai dalla pratica la facilità e la speditezza; e prima del mio ritorno in Inghilterra, la lingua francese, nella quale involontariamente io pensaya, era più famigliare al mio orecchio, alla mia lingua, alla mia penna della stessa lingua inglese. Il primo effetto di questa nascente acquisizione fu di rianimare il mio attaccamento alla lettura, il quale erasi agghiacciato nel mio soggiorno a Oxford; e ben tosto io misi sottosopra la biblioteca del mio Mentore. Queste letture mi procacciarono anch' esse un reale vantaggio. Il mio giudizio ed il mio gusto avevano fin d'allora acquistato qualche maturità. Mi si presentarono delle nuove forme di stile, ed una novella letteratura. La comparazione delle maniere e delle opinioni dilatava le mie vedute, e raddrizzava i mici pregiudizi; ed un estratto volontario e voluminoso ch'io feci della istoria della Chiesa e dell'Impero del Le Sueur, deve essere risguardato come posto nel mezzo fra gli studi della mia fanciullezza e quelli della mia maturità. Tosto che fui in grado di parlare colle persone della Casa incominciai ad aver cara la loro conversazione: la mia goffa timidezza si ripulì ed acquistò del coraggio, e per la prima volta frequentai delle conversazioni d'uomini e di donne. La conoscenza della famiglia Pavilliard mi preparò gradatamente alla conoscenza delle società più eleganti, fui ricevuto con bontà e con indulgenza nelle migliori Case di Losanna, in una delle quali formai una relazione intima ed assidua col Sig. Deyverdun, giovine d'un carattere amabile e d'un giudizio eccellente. In quanto all'abilità nella scherma e nella danza è d'uopo confessare che li miei progressi furono mediocri, ed io consacrai ben inutilmente alcuni mesi all'equitazione. La mia inettitudine agli esercizi del corpo mi fece nuovamente amare la vita sedentaria, ed il cavallo, il favorito de' miei compatriotti, non contribul giammai ai piaceri della mia giovinezza.

La riconoscenza non mi permette di dimenticare gli obblighi ch'io tengo in grazia delle lezioni del Sig. Pavilliard. Egli cra dotato d'un chiaro intendimento e di un cuor caldo. La sua naturale benevolenza aveva in lui rattemprato lo spirito ecclesiastico. Egli era ragionevole perchè era moderato. Nel corso de' suoi studj

acquistato aveva una giusta benchè superficiale conoscenza di molti rami di letteratura. Una lunga pratica lo aveva formato per l'arte d'insegnare; ed egli si applicò con una assidua pazienza a conoscere il carattere, guadagnare l'affezione, ed aprire lo spirito del suo pupillo. Appena noi incominciammo ad intenderci reciprocamente, cgli mi fece destramente passare da quel gusto senza scielta per la lettura, al quale io mi era abbandonato, nel cammino d'una vera istruzione. Io consentii con piacere che una parte delle mie ore del mattino fosse consacrata ad un piano di storia moderna e di geografia, e ad un critico esame degli autori classici franccsi e latini; e ad ogni passo io mi sentiva fortificare per mezzo della abitudine, della applicazione, e del metodo. La sua prudenza represse e dissimulò alcune vivacità giovanili; e quando egli riconobbe che l'abitudine della temperanza e dell'ordine crasi in me radicata, abbandonò le redini nelle mie mani. Il conto favorevole ch'egli rese della mia condotta, e dci miei avanzamenti mi ottenne grado a grado qualche latitudine di libertà e di spesa; e bramò egli stesso di raddolcire i mici dispiaceri per la manicra nella quale io era alloggiato ed ammobigliato. Li principi di filosofia si associavano agli esempi del gusto; e per un azzardo singolare, il libro egualmente che l'uomo, i quali hanno più efficacemente contribuito alla mia educazione, hanno diritto più alla mia riconoscenza che alla mia ammirazione. Il signor De Crousaz, l'avversario del Bayle e del Pope, non è segnalato ne per il brio della immaginazione ne per la profondità della riflessione; e nel suo proprio paese, in capo ad un piccolo numero d'anni, il suo nome ed i suoi scritti sono quasi dimenticati. Nullameno la

sua filosofia cra formata alla scuola del Locke; la sua teologia a quella del Limborch e del Leclere; nel corso di una vita lunga, e laboriosa, egli istruì molte generazioni d'allievi a pensare, ed anche a scrivere. In grazia delle sue lezioni, l'Accademia di Losanna si liberò dalla maggior parte dei pregiudizi calvinisti; ed egli ebbe il raro merito di spargere fra il elero e fra gli abitanti del paese di Vaud il gusto e lo spirito delle lettere. Il suo sistema di logica, il quale nelle ultime edizioni s'è ingrossato fino a sei volumi sazievoli e diffusi, merita elogi per essere un'esposizione chiara e metodica dell'arte di ragionare, dalle nostre idee più semplici fino alle operazioni più complicate dell'umano intendimento. Io studiai, meditai, e feci l'estratto di questo sistema fino a che avessi acquistato la facile abitudine di un istromento universale, che ben tosto io m'arrischiai ad applicare alle mie opinioni cattoliche. Il Pavilliard non dimenticava che il suo principale scopo cra quello di trarmi dagli errori del Papismo. La mescolanza delle Sette rese il Clero svizzero sottile ed abile negli argomenti di controversia, ed io conservo alcune delle sue lettere nelle quali egli fa valere la destrezza dei suoi attacchi, e la mia graduale disfatta dopo una difesa vigorosa e ben condutta. Io consentiva e consento ancora nel lasciargli buona parte dell'onore della mia conversione. Devo tuttavolta osservare ch' essa fu sopra tutto l'opera delle mie proprie riflessioni; e dopo una piena convinzione il giorno di Natale dell'anno 175h, io ricevetti il Sacramento nella città di Losanna, lo sospesi allora le mie ricerche religiose, acquiescendo con una fede implicita al Dogma ed ai Misteri adottati dal generale consenso dei Cattolici e dei Protestanti.

## CAPITOLO OTTAVO

L'Autore rende conto de suoi studi; del suo metodo di studiare; delle lingue che egli impara; dei libri dei quali fa l'estratto; e de suoi giudici sopra i loro autori Cicerone, Senofonte, Locke, Bayle, Pascal, Montesquieu ec. ec.

Tali furono li mici studj abituali, fondamenti di tutti li miei futuri progressi dopo il mio srrivo a Losanna duranti i primi diciotto, o venti mesi. Ma ogni uomo il quale s'innalza sopra il comune livello riceve due educazioni; la prima dai suoi maestri, la seconda, più personale e più rilevante, da sè medesimo. Egli non pretende, come i fanatici dell'ultima età, determinare il momento della grazia; ma egli non può dimenticare l'epoca della sua vita nella quale il suo spirito sviluppandosi prese le sue forme proprie e le sue dimensioni. Il mio degno maestro ebbe il buon senso e la modestia di discernere fino a qual segno egli poteva esser utile. Tosto che celi si avvide che io lo superava in celerità ed oltrepassava la sua misura, egli mi lasciò saviamente in preda al mio genio; e le ore di lezione furono ben tosto impiegate in un lavoro volontario di tutta la mattina, e talvolta di tutto il giorno. Il desiderio di allungare il tempo mi fece a poco a poco pigliare e fortificò l'abitudine di alzarmi di buon mattino. Io vi rimasi sempre fedele, avuto per altro qualche riguardo alla stagione ed alle circostanze. Ma ell'è una fortuna per gli occhi mici e per la mia salute, che il mio ardore temperato non abbia mai ccduto alla seduzione di impiegare le ore della notte. Io posso pretendere al merito d'una applicazione solida e seria nelli tre ultimi anni del mio soggiorno a Losanna; ma io distinguo sopra tutti gli otto ultimi mesi dell'anno 1755, come l'epoca della più grande applicazione e dei più rapidi avanzamenti. Io adottai per le mie traduzioni francesi e latine un metodo eccellente, del quale, dopo conosciuti i vantaggi, ne raccomando volentieri l'imitazione a quelli che studiano. Io feci la scielta di alcuni classici scrittori, cioè di Cicerone e del Vertot, li più stimati per la purezza e l'eleganza dello stile. Io traduceva per esempio in francese un'epistola di Cicerone, e lasciandola in un canto finehè le parole e le frasi fossero cancellate dalla mia memoria, io rifaceva quanto meglio m'era possibile il francese in latino; e raffrontava di poi ogni frase della mia imperfetta traduzione colla facilità, la grazia, e l'esattezza dell'Oratore romano. Feci eguale sperimento sovra molte pagine delle rivoluzioni del Vertot. Io le metteva in latino, le rimetteva in francese dopo un sufficiente intervallo, e ricercava ancora eon diligenza la rassomiglianza o il divario fra la copia e l'originale. Poco a poco io fui più contento di me medesimo e seguitai nella pratica di queste doppie traduzioni che empierono molti volumi, finchè io avessi aequistato la conoscenza dei due idiomi e l'abitudine almeno di uno stile corretto. Questo utile esercizio era accompagnato e fu seguito dalla lettura dei migliori autori; occupazione più gradevole. Quella dei Classici romani era nel tempo medesimo un layoro ed una ricompensa. La storia del Dottor Middleton, che io apprezzava allora al disopra del suo valore reale, mi guidò naturalmente alle opere di Cicerone.



Le cdizioni più perfette, quella del d'Olivet, opportuna per migliorare le biblioteche dei ricchi; quella dell' Ernesti, fatta per rimanere sullo serittoio d'un sapiente, non erano a mia disposizione. Per le lettere famigliari io mi serviva del testo e del commentario inglese del vescovo Ross; ma la mia edizione generale era quella del Verburgio pubblicata ad Amsterdam in due grandi volumi in foglio, con una scielta di note ricavata da diversi commentatori. Io lessi con piacere e con attenzione tutte le epistole, tutte le orazioni e li più importanti trattati di rettorica e di filosofia, e di mano in mano ch'io leggeva, faceva applauso alla osservazione di Quintiliano, che ogni uomo il quale studia, può giudicare dei suoi avanzamenti dal piacere che gli desta l'Oratore romano. Io gustai la bellezza della lingua, respirai lo spirito della libertà, e li suoi esempi e li suoi preectti, mi riempirono dei pubblici e privati sentimenti che si convengono ad un uomo. Cicerone appresso i Latini, Senofonte presso i Greci sono infatto li due antichi che primi io proporrei per modelli ad un uomo di lettere il quale avesse uno spirito elevato; non solo a cagione del merito del loro stile e dei loro sentimenti, ma altresì per le ammirabili lezioni che si trovano in essi ed applicar si possono a quasi tutte le situazioni della vita pubblica e privata. Le epistole di Cicerone in particolare presentano dei modelli d'ogni specie di corrispondenza, incominejando dalle naturali e neglette dimostrazioni dell'amicizia fino alle misurate dichiarazioni d'un nobile e disercto risentimento. Dopo aver finita la lettura di quel grande autore, biblioteca di scienza e di ragione, io concepii il più esteso piano di legger nuovamente i Classici latini nelle quattre divisioni, 1.º di

storici, 2.º di poeti, 3.º d'oratori, e 4.º di filosofi seguendo un ordine eronologico, incominciando da Plauto e da Sallustio fino alla decadenza della lingua e dell'impero di Roma; e diedi quasi esecuzione a questo piano negli ultimi ventisette mesi del mio soggiorno a Losanna. Questa rassegna benchè rapida, non fu per altro ne precipitata ne superficiale. Io mi abbandonai con piacere ad una seconda ed anche terza lettura di Terenzio, Virgilio, Orazio, Tacito ec; e mi studiai di riempirmi del senso e dello spirito il più analogo al mio naturale. Non abbandonai mai un passo difficile o corrotto senza averlo considerato sotto tutti gli aspetti che poteva assumere. Consultai sempre, benche talvolta con mio sol discapito, li più sapienti e li più ingegnosi commentatori, il Torrenzio, ed il Dacier sopra Orazio, il Catrou, ed il Servio sopra Virgilio, Giusto Lipsio sopra Tacito, il Meziriac sopra Ovidio, ed abbracciai nell'ardore delle mie ricerche un ampio circolo di crudizione storica e critica. Feci in francese gli estratti di tutti quegli autori. Le mie osservazioni tanto si estesero qualche volta che divennero saggi particolari; ed io posso leggere ancora senza arrossire una discrtazione di otto pagine in foglio sopra otto versi, dal verso dugento ottantasette al verso dugento novantaquattro del quarto libro delle Georgiche di Virgilio. Il mio amico, il Sig. Deyverdun, il cui nome tornerà spesso in campo, era a me unito con uno zelo eguale, ma non con eguale perseveranza in questa intrapresa. Ciò ch' io pensai, ciò che scrissi eragli tostamente comunicato. Io godeva con lui dei vantaggi di una libera conversazione sopra gli argomenti dei nostri studi comuni. Ma egli riesce cosa appena possibile per uno spirito dotato d'una curiosità un poco

attiva lo starsi lungo tempo in famigliarità cogli autori classici latini, senza aspirare a conoscore gli originali greci, che si celebrano come loro maestri, e dei quali tanto caldamente raccomandano lo studio e l'imitazione:

> Vos exemplaria greca, Nocturna versate manu, versate diurna.

Egli è allora che io piansi gli anni mici primi perduti nell'ozio o nella infermità, od in una quasi oziosa lettura, che io condannai il cattivo metodo de' nostri maestri, i quali, insegnando dapprima le lingue madri, arriverebbero con tanta facilità e chiarezza all'origine ed alle etimologie degli idiomi derivati. Nel mio anno decimo nono io mi determinai a supplire a questo difetto; e le lezioni del Pavilliard concorsero ad appianarmi l'ingresso nella carriera; l'alfabeto greco, la grammatica e la pronuncia, seguendo l'accento franeese. Dietro le mie vive istanze noi osammo di aprire l',Iliade; ed io ebbi il piacer di contemplare, sebbene confusamente e attraverso d'un cristallo, la vera immagine d'Omero, che aveva da lungo tempo ammirata sotto le vestimenta inglesi. Il mio maestro avendomi abbandonato a me stesso, io feci il mio cammino attraverso della metà circa dell' Iliade; e ben tosto interpretaj da me solo una gran parte di Senofonte e di Erodoto. Ma privo d'ajuto e di emulazione, il mio ardore si raffreddò gradatamente; e dallo sterile layoro di cercare delle parole in un dizionario, io tornai alla conversazione libera e famigliare di Virgilio e di Ta-

cito. Frattanto nel mio soggiorno a Losanna io avera posti i solidi sondamenti che in un tempo più propizio mi misero in grado di seguitare lo studio della letteratura greca. Mio padre seguendo una falsa idea

della inutilità di questi studi astratti, avea manifestato il desiderio, ed anzi espresso una specie di volontà, che io consacrassi una parte del mio tempo alle scienze matematiche. Io non potea rifiutar d'accondiscendere a questo così ragionevole desiderio. Nel corso di due inverni io seguitai le lezioni del Sig. De Traytorrens, il quale spiegava gli elementi dell'algebra e della geometria sino alle sezioni coniche del marchese de l'Hôpital, ed il quale sembrò contento della mia applicazione e de'miei progressi. Tuttavolta questa disposizione ch' io aveva da fanciullo per le cifre e per i calcoli essendo totalmente svanita, io mi limitai a ricevere in una maniera, in qualche modo passiva, le lezioni del mio professore, senza nulla aggiungervi da me stesso e cogli sforzi miei proprj. Afferrati una volta i principi, io abbandonai per sempre le matematiche; e non saprei lagnarmi di avervi rinunciato avanti che il mio spirito avesse contratto la callosa abitudine di esigere ne'suoi giudizi la rigida dimostrazione, distruttrice della bella sensazione dell'evidenza morale, la quale nulla meno è fatta per determinare le opinioni e le azioni della nostra vita. Io porsi più volontieri orecchio alla proposta dello studio del diritto delle genti e delle nazioni, insegnato nell'accademia di Losanna dal Sig. Vicat, professore al quale non mancava nè sapere nè fama. Ma invece di seguitare i suoi corsi pubblici o particolari, io preferii le lezioni dei suoi maestri e della mia ragione nel silenzio del gabinetto. Senza lasciarmi disgustare dallo studio del Grozio e del Puffendorfio, io studiai ne' loro scritti li diritti dell'uomo, li diritti del cittadino, la teoria della giustizia (ahimè! ch' ella è ridotta alla teoria), e le leggi della pace e della guerra, le quali hanno avuto qualche pratica influenza sopra l' Europa moderna. Il buon senso del Barbeyrae, loro commentatore, alleggeriya la mia fatica. Il trattato del governo del Loeke mi fece conoscere ehe i principi democratici sono più fondati nella ragione che nella esperienza: ma egli è nello studio assiduo e ripetuto del Montesquieu che io trovai delle delizie; del Montesquieu. la eui energia dello stile, e l'arditezza delle ipotesi ebbero il potere di destare e di eccitare il genio del secolo. La logiea del Crousaz mi aveva preparato a eimentarmi col Locke suo maestro, e col Bayle suo antagonista; i quali servir possono, il primo di briglia, il secondo di sprone alla euriosità d'un giovine filosofo. Conformemente alla natura delle loro opere rispettive, arsenali d'argomenti e d'obbiezioni, io mi avanzai eon diligenza nel Saggio sull'intendimento umano, e consultai all'occasione gli articoli più interessanti del Dizionario filosofico. Nella infanzia della mia ragione io andai leggendo quasi per un ozioso trattenimento li trattati più serii e più rilevanti. Nella sua maturità li più frivoli scritti potevano esereitare il mio giudizio ed il mio gusto, e più d'una volta un romanzo mi immerse in un corso di pensieri istruttivi e profondi. Ma io non saprei passare sotto silenzio tre opere in particolare le quali possono aver da lungi contribuito a formare l'istorico dell'Impero Romano, 1.º le lettere provinciali del Pascal, ehe io rilessi quasi tutti gli anni con nuovo piacere, mi insegnarono a maneggiare l'arma dell'ironia grave e moderata, e ad appliearla per sino alla solennità degli argomenti ecelesiastiei 2.º la vita di Giuliano dell'Abbate de la Bleterie mi insegnò come si debba studiar l'uomo e giudicare i tempi. Sarebbe per me un piaeere il trovare il mio

primo saggio sopra la verità del miracolo pel quale fu sospesa la ricostruzione del tempio di Gerusalemme: 3.º nella storia civile di Napoli del Giannone io osservai con un occhio critico li progressi e gli abusi del potere saccrdotale, e le Rivoluzioni d'Italia nei secoli dell'oscurità. Profittai di quelle variate letture che io faceva allora metodicamente, conservando i loro corollari, a seconda del precetto e dell'esempio del Signor Locke, in una raccolta generale d'estratti : la qual pratica per altro io non so raccomandare frequentemente. L'azione della penna imprime senza dubbio un'idea nello spirito egualmente che sulla carta; ma io metto in dubbio se l'utilità di quel metodo laborioso compensi il tempo che vi consuma, e pendo piut+ tosto verso quella opinione del Johnson » che ciò che fu letto due volte, comunemente meglio si ritiene a memoria di ciò che fu trascritto, n

## CAPITOLO NONO

L'Antore fa il giro della Svizzera; sue osservazioni. Egli entra in corrispondenza con molti dotti. Impara a conoscere il Poliatre, ed assiste a molte rappresentazioni nelle quali lo vede recitare nelle sue opere differenti parti. Eiflessioni intorno la sua declamazione.

Durante due anni, ad eccezione di alcunc corse senza scopo, di un giorno, o d'una settimana, io dimorai sempre a Losanna. Ma alla fine della terza state mio padre acconsenti a permettermi di fare il giro della Svizzera col Pavilliard; ed una breve assenza di un mose fu una ricompensa ed un sollievo degli assidui mici studi. La moda di arrampicarsi sulle montagne e di visitare le ghiacciaie non era stata introdotta ancora dall'esempio dei viaggiatori stranieri, curiosi d'osservare le sublimi bellezze della natura. Ma le circostanze politiche del paese non sono meno diversificate dalle forme e dallo spirito di tante differenti repubbliche, dopo il governo geloso del piccolo numero, fino alla libertà licenziosa del numero maggiore. Osservai con piacere li nuovi aspetti che mi presentavano gli uomini ed i costumi, se non che la mia conversazione cogli abitanti sarebbe stata molto più istruttiva e più libera, se io avessi posseduto la lingua tedesca come possedeva la francese. Noi traversammo la maggior parte delle principali città della Svizzera, Neufchatel, Bienne, Soleure, Arau, Baden, Zurich, Basilea e Berna. Dappertutto noi visitammo le chiese, gli arsenali, le biblioteche, e le persone le più distinte; e dopo il mio ritorno io composi in lingua francese, coll'aiuto delle mie note, un giornale di quattordici o quindici fogli che mandai a mio padre. come una prova che il mio tempo e li suoi danari non erano andati affatto perduti. Se io avessi trovato fra le sue carte quel giornale, avrei potuto esser tentato di riportarne alcuni passi; ma io non saprei traserivere eiò ehe si trova stampato, ed egli mi basterà di notar qui un passo degno di osservazione, il quale fece nella mia memoria una impressione profonda e durevole. Da Zurigo noi ei recammo alla Badia dei Benedettini di Einsidlen, più comunemente chiamata nostra Donna degli Eremiti. Io fui sorpreso per la prodiga ostentazione delle ricehezze nell'angolo il più povero dell' Europa. Nel mezzo d'una salvatica scena di hoschi e di montagne, si scopre un palazzo il quale si direbbe costrutto per magia, e fu infatti edificato per la potente magia della Religione. Una folla di pellegrini e di divoti era prostrata davanti l'altare. Duc mesi all'ineirea dopo quel giro io passai a Ginevra un mese con utilità e con piacere; ma quella escursione, ed alcune brevi visite nel paese di Vaud, non interruppero essenzialmente li miei studi e la mia vita sedentaria di Losanna.

La mia avidità d'istruirmi, e lo stato di languore delle scienze a Losanna hen tosto mi eccitarono a procacciarmi una corrispondenza epistolare con molti dotti, che io non era nel caso di consultare personalmente. ». Serissi al Signor Grevier, successore del Rollin e professore della Università di Parigi, il quale avea pubblicato una bella e pregevole edizione di Tito Livio, io gli proposi la correzione d'una parola del Testo gili proposi la correzione d'una parola del Testo.

senza la quale il senso mi parcya inintelligibile. La sua risposta fu esatta e pulita; egli impartì degli elogi alla mia sagacità, ed adotto la mia conghiettura. 2.º Io sostenni una corrispondenza in lingua latina. anonima in sulle prime, e segnata in seguito col mio nome, col professore Breitinger di Zurigo, dotto editore di una Bibbia dei Settanta. Nelle nostre frequenti lettere noi discutevamo sopra molte quistioni dell'antichità, sopra molti passi di Classici latini. Io proposi le mie interpretazioni e le mie correzioni. La sua censura, perocchè egli non la perdonava punto alla mia arditezza nel conghietturare, era sottile e vigorosa; ed io presi coraggio per l'interno sentimento della mia forza vedendomi liberamente alle prese con un Critico tanto elevato e tanto erudito; 3.º ebbi corrispondenza sopra argomenti simili col celebre professore Matteo Gesner della Università di Gottinga, ed egli accettò con pulitezza uguale ai due primi l'invito d'un giovine sconosciuto, ma senza dubbio egli era di già afficvolito; le sue lettere estremamente elaborate erano deboli e prolisse; ed in risposta alle particolari direzioni ch'io gli aveva dimandate, la vanità del vecchio empi un mezzo foglio di carta con una enumerazione stolta abbastanza dei suoi titoli e de' suoi impieghi. 4.º Codesti professori di Parigi, di Zurigo, e di Gottinga erano stranieri ai quali io azzardai di rivolgermi sulla fede del nome loro. Ma il Signor Allamand, Ministro a Bex, cra un amico personale col quale io mantenni una corrispondenza più libera e più interessante. Egli era maestro di lingue, di scienze e sopra tutto di disputazioni, E la sua logica sottile e flessibile poteva sostenere con destrezza eguale, e forse con eguale indifferenza, le opposte parti d'ogni specie di

questioni. Il suo spirito era attivo, ma indolente era la sua penna. Il Signor Allamand erasi fatto incontro a grandi rimproveri, e dato avea luogo ad un grave scandalo con una lettera anonima ai Protestanti di Francia, nella quale egli si sforza di persuader loro che l'autorizzazione del pubblico Culto è un diritto. un dovere dello Stato il quale appartiene esclusivamente ad esso lui : e che le numerose assemblee di discidenti e di ribelli non erano autorizzate nè dalle leggi, nè dal Vangelo. Il suo stile è animato, e speciosi i suoi argomenti; e se il Papista sembra trasparire sotto la maschera del Protestante, il filosofo si nasconde sotto il travestimento del Papista. Dopo alcuni tentativi in Francia ed in Olanda, resi inutili dalla sorte, o dal suo carattere, quel Genio, nato per illuminare o per sedurre il mondo, venne a seppellirsi in una vita campagnuola, sconosciuto alla fama, ed in lite col genere umano. Est sacrificulus in pago, et rusticos decipit. Ogni volta che affari particolari od ecclesiastici lo chiamavano a Losanna, io godeva dei piaceri e dei vantaggi della sua conversazione, e noi eravamo vicendevolmente lusingati dalla reciproca nostra attenzione. La nostra corrispondenza, mentre egli era lontano, principalmente aggiravasi sopra la metafisica del Locke ch'egli attaccava ed io difendeva: l'origine delle idec, li principi dell' evidenza, e la dottrina della libertà:

Labirinti oscuri che non mostrano uscita.

Esercitandomi con un sì esperimentato Maestro io acquistai qualche destrezza nel maneggiar le armi filosofiche. Ma io era tuttavia troppo schiavro della educaziono e dei pregiudizi; s'imponeva anch'egli aleuni limiti da osservare, ed io ho gran sospetto ch'egli non mi abbia mostrato mai sotto i suoi veri colori il suo secreto scepticismo.

Prima d'essere richiamato dalla Svizzera io provaila soddisfazione di vedere l'uomo il più straordinario del secolo, poeta, istorico, filosofo, il quale riempì trenta volumi in quarto di prosa, di versi, di produzioni varie, spesso cecellenti, sempre dilettevoli. Ho io bisogno di nominare il Voltaire? Dopo aver perduto per li suoi veri torti l'amicizia del primo fra i Re, possedendo una ricehezza grande, egli si ritirò nell'età di sessant' anni in un paese magnifico e libero, e passò li due inverni degli anni 1757, 1758 a Losanna, o nelle sue vicinanze. La mia brama di contemplare il Voltaire che io considerava allora più grande di ciò ch' egli era in fatto, fu agevolmente adempiuta. Egli mi ricevette con pulitezza come un giovine Inglese, ma io non ho punto a vantarmi di alcuna particolarità o di alcuna distinzione. Virgilium vidi tantum.

La Ode ch'egli compose nel suo arrivo sulle sponde del lago Lemano, o maison d'Aristippe! o jardin d' Epicure, ec. era stata donata, con una specie di secretezza, alla persona dalla quale io fui introdotto. E questi mi permise di leggerla due volte; io la seppi a memoria; e siecome la mia discretezza non era eguale alla mia memoria, così l'Autore ebbe a lagnarsi ben tosto della circolazione d'una copia del suo componimento. Rapportando questo piccolo aneddoto io volli far saggio se la mia memoria era scemata, ed ebbi la soddisfazione di riconosecre che tutti i versi di gnella poesia vi sono seolpiti aneora con caratteri recenti cd indelebili. Il maggior piacere eh' io trassi dal soggiorno del Voltaire a Losanna, fu la rara eireostanza di ascoltare un gran poeta a declamare sul Teatro le suc proprie opere. Egli aveva formato una società d'uomini e di donne nella quale erano alcuni individui

che non mancavano di capacità. Un teatro decente fu apprestato a Mon-Repos, casa di campagna, nella estremità di un sobborgo; gli abiti e le decorazioni fatti a spese degli attori; e le prove presiedute dall'Autore colla attenzione e collo zelo dell'amor paterno. Nei due consecutivi inverni le sue tragedie di Zaira, Alzira, e Zulima, e la sua commedia sentimentale del Figliuol Prodigo, furono rappresentate sul teatro di Mon-Repos. Il Voltaire recitava le parti convenienti alla sua età, di Lusignano, dello Alvarez, di Bennassar, di Eufemone. La sua declamazione era modellata secondo la pompa e la cadenza dell'antico teatro; e piuttosto spirava l'entusiasmo della poesia di quello che esprimesse i sentimenti della natura. Il mio ardore che fu ben tosto osservato, ben di rado mi lasciò mancare un biglietto. L'abitudine del piacere fortificò il mio gusto per il teatro francese, e quel gusto scemò forsc la mia idolatria verso il gigantesco genio del Shakespeare, la quale ci viene inculcata fino dalla nostra fanciullezza come il primo doverc d'un Inglese. Lo spirito e la filosofia del Voltaire, la sua tavola ed il suo teatro contribuirono sensibilmente in Losanna ad affinare e ripulir le maniere. E sebbene applicato allo studio io partecipai dei divertimenti della società. Io era diventato famigliare in alcune Casc, ed in molte, semplice conoscente; e le mie sere crano egualmente consacrate al giuoco ed alla conversazione, sia nelle società particolari, sia nelle numerose adunanze,

#### CAPITOLO DECIMO

Alcuni ragguagli intorno la Sig. Curchod, di poi Madama Necker. Riflessioni dell' Autore sopra il suo soggiorno a Losanna. Suo ritorno in Inghilterra.

Il timore del ridicolo mi fa esitare nell'accostarmi al dilicato argomento di un antico amore. Sotto questo vocabolo io non intendo quelle garbate attenzioni, quella galanteria senza speranza e senza scopo, che ebbe la sua sorgente nello spirito di cavalleria, e si è per così dire intrecciata ai costumi francesi. Per quella passione io intendo quell' affetto misto di desiderio, d'amicizia, di tenerezza che una sola fra le donne accende, che la fa anteporre a tutto il suo sesso, e fa ricercare il suo possedimento come la suprema, l'unica felicità della nostra esistenza. Io non ho punto ad arrossire rammentando l'oggetto della mia scelta, e sebbene l' amor mio sia rimasto senza effetto, io ho piuttosto ad insuperbirmi di essere stato capace una volta di un sentimento così puro e così esaltato. Le personali attrattive della Signora Susanna Curchod erano abbellite dalle virtù e dai lumi dello spirito. La sua ricchezza era mediocre, ma la sua famiglia era degna di rispetto; la sua madre, nativa Francese, anteposta aveva alla sua patria la sua Religione. La professione del suo padre non contrastava punto colla moderazione e colla filosofia del suo carattere; e nell'oscura situazione di ministro di Crassi, villaggio posto nelle montagne che dividono il paese di Vaud dalla Franca-Contea, occupato nelle faticose sue funzioni, egli viveva contento di un mediocre onorario. Nella solitudine nella quale era ritirato egli si applieò a dare un' educazione letteraria e dotta ancora alla sua unica figlia. Ella superò le sue speranze co'suoi avanzamenti nelle seienze e nelle lingue, e nelle visite brevi fatte a qualcheduno de'suoi parenti a Losanna, lo spirito, la bellezza, e l'erudizione di Madamigella Curchod furono l'argomento degli applausi universali. Li raeconti d'un tal prodigio svegliarono la mia curiosità. Io la vidi e la amai. La trovai dotta senza pedanteria, animata nella conversazione, pura nei suoi sentimenti ed elegante nelle maniere. La prima e subita commozione si rese più forte per l'abitudine, e per il ravvicinamento d'una più famigliare conoscenza. Ella mi permise di farle due o tre visite nella casa di suo padre. lo passai aleuni giorni felici nelle montagne della Franca-Contea. Li suoi parenti incoraggiarono onorevolmente la mia ricerca. Nella calma del ritiro le vanità leggiere della giovinezza più non agitando il suo cuore distratto, prestò la giovane orecchia alla voce dell' umanità e della passione: ed io posso nutrire la speranza di aver fatto qualche impressione in un cuore virtuoso. A Crassì, a Losanna io mi abbandonai alla illusione della felicità; ma tornando in Inghilterra io scopersi ben tosto che il mio padre acconsentir mai non vorrebbe a quel matrimonio, e che senza il suo consenso io sarei abbandonato e privo di speranza. Dopo un penoso combattimento io cedetti al mio destino. Sospirai quale amante, ed obbedii qual figlio (1). Insensibilmente il

<sup>(1)</sup> Vedi le opere del Rousseau Tomo XXXIII, pagine 88 e 89 della edizione in 8.º. In qualità d'Autore io non mi appellerò punto dal giudizio, dal gusto, o dal capriccio di Giau-

tempo, la lontananza, e l'abitndine di una novella vita guarirono la mia piaga. Il mio risanamento fu accelerato da un rapporto fedele intorno la tranquillità e l'allegria della Giovine stessa; ed il mio amore si cangiò poco a poco in amieizia e stima. Il ministro di Crassì poco dopo venne a morte, e con lui cessò il suo onorario. La sua figlia si ritirò a Ginevra, ove, dando delle lezioni ad aleune giovinette, ella campò la sua vita e sostenne la madre sua col mezzo di quella penosa risorsa. Ma nella sua miseria più grande dessa conservò una riputazione intatta, e fece rispettare in lei la dignità della sua condotta. Un rieco banchiere di Parigi ebbe la buona fortuna ed il buon senso di scoprire e di acquistarsi quel tesoro inestimabile; e nella capitale del gusto e del lusso essa resistette alle tentazioni della riechezza egualmente come aveva sostenuto le dure prove dell' indigenza. Il genio del suo merito lo elcvò ad un posto il quale lo fece conoscere all'Europa. In tutte le vicende della prosperità e delle disgrazie, egli si riposò nel seno d'una fedele amica, e la Signora Curchod è al presente la moglie del Signor Neeker ministro e forse legislatore della Monarchia Francesc.

Qualunque sieno stati li frutti della mia educazione attribuir si devono al bando fortunato il quale mi rilegò a Losanna. Io applicai qualche volta al mio destino quei versi di Piadaro nei quali egli rammenta ad un campiono dei Giuochi Olimpioi, che la sua vit-

Giacomo; ma codesto uomo straordinario, cho io ammiro e del quale ho compassione, avrebbe dovuto essere meno sollecito nel condannare il carattere morale e la condotta d'uno straniero. ( Nota dell'Autore ) toria fu il frutto del suo esiglio, e che rimasto a casa sua come un uccello domestico egli non avrebbe tratto che giorni oziosi e vuoti di gloria. Se la mia fanciullesca ribellione contro la Religione del mio paese, non mi avesse spogliato a tempo della mia toga del collegio, li cinque importauti anni così utilmente impiegati a Losanna nello studio e nella società, si sarebbero infruttuosamente consumati nel seno dei pregiudizi, e frammezzo li monaci di Oxford. Ove ancora la franchezza dell'ozio mi avesse eccitato a leggere, nessun raggio di libertà filosofica non avrebbe potuto per me risplendere nel sentiero delle cognizioni; io sarei venuto all' età d' uomo interamente ignaro dei costumi e delle lingue d' Europa, e la mia cognizione del mondo si sarebbe limitata alla conoscenza d' un convento dell'Inghilterra. Ma io andai debitore ai mici religiosi errori di essere collocato a Losanna in uno stato di disgrazia e d'esiglio. Il rigido corso d'astinenza al quale fui condannato, e la regola alla quale fui sottomesso fortificarono la costituzione del mio spirito e del mio corpo; la povertà e l'orgoglio mi tennero disgiunto da' mici compatriotti. Una sventura frattanto, cd agli occhi loro una sventura reale ed irreparabile, fu la conseguenza del buon esito della mia educazione fra li Svizzeri; io aveva cessato d'essere Inglese. In quella epoca della mia tenera giovinezza, dai sedici anni ai ventuno, le mie opinioni, le mie abitudini e li miei sentimenti eransi formati sopra modelli stranieri il debole e lontano ricordo dell' Inghilterra cra quasi cancellato; la mia lingua nativa crami divenuta meno famigliare; e di buon cuore io avrei accettato l'offerta d'una moderata independenza a prezzo di un esiglio perpetuo. Il buon senso ed il carattere

del Sig. Pavilliard avevano insensibilmente raddoleito il mio giogo. Egli mi lasciava padrone del mio tempo e delle mie azioni; ma io non poteva nè cangiare la mia situazione, nè aggiunger nulla al poco che mi era fissato; e gli anni e la ragione facendo degli avanzamenti desiderai con impazienza che giungesse il momento della mia liberazione. Finalmente nella primavera dell'anno 1758 mio padre acconsenti al mio ritorno. Noi cravamo allora in piena guerra. Il risentimento dei Francesi a cagione della maniera nella quale noi ci impadronimmo dei loro vascelli, senza dichiarazione di guerra, avea reso quella pulita Nazione un po' sdegnosa e difficile. Essa ricusava il passaggio ai viaggiatori inglesi; e la strada attraverso della Germania era lontana e penosa, e per la prossimità degli eserciti esposta forse ad alcuni pericoli. In tale perplessità, due miei conoscenti, ufficiali svizzeri, al servizio dell' Olanda, i quali ritornavano alla loro guarnigione, si proferirono a condurmi attraverso della Francia come uno de' loro colleghi, e noi punto non pensammo che un nome ed una divisa falsa potevano, ove fossero scoperti, venir considerati molto sinistramente. Io presi congedo da Losanna il giorno 11 aprile 1758 con un piacere misto di pena, e colla ferma risoluzione di rivedere nella mia virilità le persone e i luoghi che stati erano sì cari alla mia giovinezza. Noi viaggiammo lentamente, ma gradevolmente in una vettura a nolo attraverso delle alture della Franca-Contea, delle fertili province della Lorena, e passammo senza inconvenienti, e senza essere ricercati, per mezzo a molte città fortificate delle frontiere della Francia, d'onde noi entrammo nelle salvatiche Ardenne del Ducato di Luxemburgo; e dopo aver passata la Mosa a Liegi, noi

traversammo le macchie del Brabante, e dopo quindici giorni giungemmo alla nostra guarnigione olandese di Bois-le-Duc. Nel nostro passaggio a Nanci, gli occhi miei godettero con piacere dell'aspetto di una città bella e regolare, opera di Stanislao, il quale dopo aver sostenuto le procelle del Trono reale di Polonia, riposò nel seno dell'amore e della riconoscenza dei suoi novelli sudditi della Lorena. Dopo essermi separato dai miei colleghi, io mi allontanai per visitare Rotterdam e la Aja. Avrei bramato vivamente di osservare un paese, monumento della libertà e dell'industria; ma i miei giorni erano contati, ed un più lungo ritardo sarebbe riuscito dispiacevole. Io mi affrettai ad imbarearmi alla Brille; presi terra il giorno appresso ad Harwich, e mi recai a Londra, dove mio padre aspettava il mio arrivo. L'intera durata della mia prima assenza dell'Inghilterra fu di quattro anni, dicci mesi, e quindiei giorni.

## CAPITOLO UNDECIMO

Quadro della maniera di vivere dell' Autore, sia in città, sia in campagna. Sue osservazioni, e suoi giudisi sopra i libri e gli autori che lo tengano occupato, Addisson, Swift, Hume, Robertson, ec. ec.

Nelle orazioni della Chiesa quelle che si rapportano ai nostri personali bisogni, giudiziosamente si limitano ai bisogni dello spirito, del corpo, e della agiatezza. L'esame del mio carattere morale e letterario è l'oggetto il più interessante per me, ed il solo che possa interessare il Pubblico; e senza meritar rimproveri io posso estendermi sopra i miei studi particolari, poichè ne risultarono delle opere pubblicate le quali sole mi procurano dei titoli alla stima ed all'interesse de'miei lettori. L' esperienza del mondo ei insegna ad osservare una discreta riserbatezza intorno ciò che non si rapporta che alla nostra persona ed alla nostra fortuna; e quando noi vi manchiamo, non tardiamo punto ad avvederei che la inavveduta rivelazione della nostra ricchezza o della nostra povertà, non fa che eccitare la malizia o l'invidia, od incoraggiare l'insolenza o il disprezzo.

La sola persona che io sentiva una viva impazienza di rivedere in Inghilierra era la mia Zia Porten, la tenera sopravvegliatrice de miei primi anni. Io corai premurosamente alla sua casa, e la sera vi fu impiegata in effusioni di gioja e di confidenza. Non senza un poco di timore, ed una specie di atterrimento io vedeva appressarsi l'istanto nel quale mi troverci alla

presenza di mio padre. La mia faneiullezza per dire il vero era stata nella casa mia trascurata; la severità de' suoi sguardi e delle sue parole era presente ancora alla mia memoria, ed io non potea formarmi nessuna esatta nozione del suo carattere, nè della accoglienza che egli mi preparava. Ma l' una e l'altra furono molto più gradevoli di ciò che io poteva sperare. La severità della eondotta domestica dei nostri antichi si è considerevolmente raddolcita in grazia della filosofia e della amenità del secolo; c sc mio padre si ricordava ancora di aver tremato davanti l'austero aspetto del genitor suo, ciò non cra che per assumere verso il suo figliuolo altre forme ed altra condotta. Egli mi ricevette da uomo e da amico. Fino dal nostro primo vedersi ogni soggezione fra noi fu sbandita, e noi vivemmo dappoi sempre insieme fra i limiti della agevolezza medesima, e d'una egual pulitezza. Egli fece plauso al buon esito della mia educazione; ogni sua parola, ed ogni sua azione era la manifestazione del più cordiale attaccamento, e la nostra vita sarebbe passata senza dispiaeere se la sua economia fosse stata proporzionata alla sua fortuna, o la sua fortuna ai suoi desideri. Durante la mia assenza egli avea preso per seconda moglie Miss Dorotea Patton, della quale mi era stata fatta una descrizione disfavorevolissima. Io considerava questo secondo matrimonio come un effetto del suo malcontento, ed era disposto ad odiare la rivale di mia madre. Ma tutte queste idec trovai prontamente che erano tante chimere, e conobbi che il preteso mostro era una donna amabile e di merito. Io non potei al primo vederla non riconoscere in essa del discernimento, delle cognizioni e delle forme gradevoli di società. La sua pulita accoglienza e le assidue suc cure nello studiare e soddisfare i mici desideri annunciavano che la superficie almeno sarebbe dolce. Questo sospetto che in lei vi fosse artifizio e falsità, si dileguò poco a poco a cagione d' una intera conoscenza della sua sensibilità viva, e perfetta. Dopo qualche riservatezza per mia parte, la confidenza e l' amicizia divennero reciproche ; e Madama Gibbon non avendo figli, nè speranza di averne. noi niù facilmente adottammo i teneri nomi e sentitimenti di madre e di figlio. Io ebbi un'intera libertà di seguire il mio gusto e la mia ragione nella scielta del soggiorno, della società, e dei trattenimenti; e le mie corse non conoscevano altri limiti che quelli della nostra isola e della spcsa ch'io poteva fare. Alcuni deboli sforzi furono fatti per procacciarmi un posto di Segretario d'ambasciata, ed io non era lontano da un progetto che mi avrebbe ricondotto sul Continente. Madama Gibbon, non senza qualche apparenza di ragione, mi esortò a pigliare un appartamento al Tempio, ed a consacrare il mio ozio allo studio delle leggi. Io non saprei pentirmi d'aver trascurato il suo consiglio. Senza il pungolo della necessità pochi uomini hanno il coraggio di slanciarsi fra le spine e i cespugli di quell'oscuro labirinto. La natura non mi ha dotato di quella eloquenza ardita e sicura che fa taccre il tumulto del Foro; ed io mi sarei probabilmente allontanato dai lavori letterari, senza ottenere la riputazione, e senza innalzarmi alla fortuna di avvocato che ricsce. Io non aveva bisogno di chiamare in mio soccorso la regolarità dei doveri d'una professione. Ognuno dei miei giorni, ogni mia ora crano gradevolmente occucupati; cd io non conobbi mai, come la conobbe un numero sì grande de' mici compatriotti, la noja d'un vivere ozioso.

Dei due anni che trascorsero dal mio ritorno in Inghilterra al mio entrare nella milizia dello Hampshire, io passai eirea nove mesi a Londra ed il rimanente in campagna. Havvi in una capitale delle risorse e dei piaceri che tutti si possono procacciare: per sè medesima essa è uno spettacalo sorprendente e perpetuo ad un occhio indagatore, e tutti i gusti, tutti i sensi possono essere soddisfatti dalla varietà degli oggetti che si presentano nella sua vasta estensione. Io frequentai con assiduità i teatri in quell'epoca favorevole della scena, nella quale una costellazione di eccellenti attori, sì nella tragedia che nella commedia, era eclissata dallo splendore abbagliante del Garrick nel suo meriggio, in tutta la maturezza del suo giudizio e nel vigore del suo talento. Li piaceri del vivere della capitale sono alla portata d'ogni nomo indifferente sulla sua salute. sulla sua spesa, e sulla sua società. Il contagio dell'esempio mi strascinò talvolta: ma abitudini migliori ch'io aveva contratto a Losanna, mi eccitarono a cercare delle compagnie più ragionevoli e di miglior gusto; e se questa riceroa fu meno agevole e meno felice eh' io non doveva sperarlo, io non posso oggidì accusarne che il disvantaggio della mia situazione, e del mio carattere. Se il grado e la fortuna de' mici parenti loro avessero procurato un abituale stabilimento a Londra, la loro casa mi avrebbe servito d'introduzione ad un circolo di numerose e scielte conoscenze; ma il gusto di mio padre lo aveva spinto sempre a preserire le più elevate società e le più basse, alle quali egli era egualmente adattato; e dopo dodici anni di ritiro egli cra cancellato dalla memoria dei Grandi coi quali aveva vissuto. Io mi trovai per tal modo straniero in mezzo ad una città immensa e sconosciuta; ed al mio

entrare nella vita fui ridotto ad alcune triste riunioni di famiglia, ed a poche relazioni sparse, che quelle punto non erano delle quali da me medesimo avrei fatto la scielta. Gli amici di mio padre dai quali io trassi maggior vantaggio furono li Mallet, Il Sig. Mallet, il quale gode una fama fra i poeti inglesi, ricevette delle lodi per fino da un inesorabile inimico per la facilità e l'eleganza della sua conversazione; e la sua moglie non era sprovveduta nè di spirito nè di cognizioni. Per suo mezzo io fui introdotto presso Ladi Hervey, madre dell'attuale Conte di Bristol. La sua età e le sue malattie la ritenevano in casa. Scelti erano i snoi pranzi; alla sera la sua casa era aperta alla miglior compagnia dei due sessi, e d'ogni nazione, e la preferenza ch'ella concedeva alle maniere, alla lingua, ed alla letteratura francese punto non mi spiaceva: ma li miei progressi nelle società inglesi erano in generale abbandonati ai mici soli sforzi, ed eran deboli e lenti. Io non ricevetti nè dalla natura, nè dall'arte i doni felici di confidenza e di insinuazione che aprono le porte ed i euori, e non sarci ragionevole se mi lagnassi delle conseguenze d'una fanciullezza infermiccia, d'una educazione straniera e di un carattere riservato; mentre le carrozze correvano sul seleiato di Bondstreed (1), io passai molte sere solitarie nella mia stanza co'mici libri. Un sospiro verso Losanna interrompeva qualche volta i miei studi, ed all'avvicinarsi della primavera io rinunciai senza pena allo strepito ed al vago movimento della folla senza società, e della dissipazione senza piaecre. In ognuno de' venticinque anni

<sup>(1)</sup> Strada la quale è in Londra ciò che la strada di Sant' Onorato è in Parigi.

del mio soggiorno in Londra, la prospettiva si rischiarò poco a poco; e questo sfavorevole quadro appartiene più particolarmente ai primi tempi che seguirono il mio ritorno dalla Svizzera.

La residenza di mio padre nello Hampshire, dove fra moltissime ore rapidamente trascorse, alcune io ne passai molto lunghe, era Buriton, vicino a Petersfield, un miglio lontano dalla strada di Porstmouth, e nella breve distanza di cinquant'otto miglia da Londra. La vecchia casa che rovinava fu trasmutata in una casa comoda e moderna; e se in essa nulla poteva destare la curiosità degli stranieri, poco rimaneva a desiderare a quelli che l'abitavano. Non era felice la scielta del sito nella estremità del villaggio ed a piedi della collina; ma l'aspetto degli addiacenti terreni era gajo e variato; le alture dominavano sopra una bella prospettiva; ed il lungo ordine de' boschi, che di quinci si potean vedere, non avrebbe forse potuto essere reso più bello col dispendio e coll'arte. Mio padre coltivava da sè medesimo tutto il suo fondo, e teneva inoltre in affitto qualche terreno di più, Fatto il conto e la compensazione delle perdite e dei profitti, codesta terra bastava agli agi suoi. Il suo prodotto bastava a mantencre buon numero d'uomini e di cavalli, il quale era accresciuto ancora da alcuni operaj e famigli della campagna. Nell'intervallo dei lavori, la favorita pariglia di due bei cavalli ben assortiti era attaccata alla carrozza. L'economia della Casa regolata era dal gusto e dalla prudenza di Madama Gibbon. Dessa andava ambiziosa per l'eleganza dei pranzi che apprestava nelle occasioni. Per tal modo io feci un improvviso passaggio dalla sordida avarizia di Madama Pavilliard, alla cotidiana abbondanza ed alla proprietà d'una mensa in-

glesc. Siccome il mio soggiorno a Buriton era sempre volontario, così l'accoglienza, e gli addio, piacevoli erano del pari; ma gli ordinari piaceri della campagna non formavano punto in quel ritiro i diletti miei. Giammai mio padre non potè comunicarmi le sue cognizioni ed il suo gusto per le cure della campagna. lo non portava mai uno schioppo; di rado montava a cavallo; ed un sedile all' ombra, dove lungamente mi trattenevano i piaceri solitari della lettura o della meditazione, era l'ordinario scopo ed il termine poco lontano delle mie filosofiche passeggiate. Io occupava nella casa un gradevole e spazioso appartamento; la biblioteca annessavi fu subito riguardata come un mio particolar dominio; e posso dire con verità ch'io non era mai solo quando era abbandouato a me medesimo; la mia sola lagnanza, che io per altro a bello studio non manifestava, nasceva dagli impedimenti che si mettevano con gentilezza alla libera disposizione del mio tempo. Ma l'abitudine di alzarmi di buon'ora, metteva sempre in salvo una sacra porzione della giornata; e con una studiosa industria io rubava e metteva a profitto tutti i momenti sparsi che coglicre si potevano. Frattanto le ore della colezione di samiglia, del pranzo, del the, e della cena erano esatte e lunghe. Dono la colezione, madama Gibbon bramava la mia società nel suo gabinetto della Toilette; dopo il the mio padre mi voleva con lui per conversare e per leggere le nuove gazzette; e nel bel mezzo d'un interessante lavoro, io era fatto discendere per accoglier la visita di alcuni scioperati vicini. I loro pranzi e le loro visite esigevano una simile reciprocanza; ed io temeva in particolar modo i tempi di Luna piena destinati per l'ordinario alle nostre escursioni le più

lontane. Io non potei rifiutar d'accompagnare mio padre nella state dell'anno 1759 alle Corse di Stockbridge, di Reading e d'Odiam, dove egli aveva un cavallo inscritto per il premio. La vista dei nostri giuochi olimpici, la bellezza del sito, la velocità dei cavalli . e la letizia tumultuosa dei numerosi spettatori punto non mi spiacevano. Allorchè era giunto il momento degli affari relativi alla milizia, bisognava consumare molti giorni nojosi, facendosi incontro ai deputati luogotenenti di Petersfield, Alton e Winchester. Sulla fine di quel medesimo anno 1759, il Signor Simcone Stewart entro senza buon esito in concorrenza per la Contea di Southampton, col Signor Legge, Cancelliere dello Scacchiere, elezione ben nota, nella quale l'influenza del Lord Bute fu per la prima volta adoperata, e fu censurata. La nostra faccenda a Porstmouth e Grosport durò molti giorni; ma l'interruzione de'miei studi era compensata in qualche modo dallo spettacolo dei costumi inglesi, e dall'acquisto di alcune pratiche cognizioni. Se in una situazione più domestica e più dissipata, la mia applicazione si rallentò un poco, si rinfuocò l'amore per le cognizioni, e trovò il mezzo di soddisfarsi nella emulazione che m' inspiravano i libri; ed io raffrontai l'indigenza di Losanna alla abbondanza di Londra. Il gabinetto di mio padre a Buriton era pieno zeppo di tutti i cattivi libri dell'ultimo tempo, di grossi volumi di teologia e di politica i quali ebbero dopo molto tempo il vero lor posto; ma vi crano chiuse altresì alcune commendevoli edizioni dei Classici e dei Padri, di scielta, per quanto sembra, del Signor Lavy, ed alcune produzioni inglesi del secolo vi si crano riunite nelle occasioni. Ecco gli umili elementi coi quali io formai poco

a poco una numerosa e scielta biblioteca, fondamento delle mie opere; e dappertutto, nella easa e fuori, il più vero piacere della mia vita. Ricevendo il mio primo assegnamento, la maggior parte ne fu impiegata per i mici bisogni in libri. Io non posso dimenticare la soddisfazione colla quale io cambiai un biglietto di banca di venti lire con venti volumi di Memorie dell'Accademia delle iscrizioni; e non sarebbe stata cosa facile il procacciarsi, impiegando in altro modo la somma stessa, un fondo sì esteso e si durevole di intellettuali piaceri. Nel tempo nel quale io frequentava più assiduamente quella scuola di letteratura antica, ecco in qual modo vi espressi il mio sentimento intorno quella sapiente e variata produzione, la quale dappoi, nell'anno 1750, raddoppiò il numero dei volumi, ma non il proprio merito: "Una di quelle società che resero immortale Luigi XIV, meglio d'una ambizione che riusci spesso agli uomini perniciosa, incominciava diggià quelle ricerche le quali riuniscono alla giustezza dello spirito l'amenità e l'erudizione; delle quali si leggono tante scoperte, e qualche volta eiò ehe appena vale meno delle scoperte, una modesta e dotta ignoranza (1). " La rassegna della mia biblioteca deve essere riscrvata pel momento della sua maturità; ma io posso poi fare a me medesimo la testimonianza di non aver mai, come io credo, comperato un libro per ostentazione, e di non aver mai riposto nel suo canto un volume senza averlo letto o bastantemente esaminato. Io dippiù adottai per tempo la massima di Plinio il Seniore: Nullum esse librum tam malum, ut non ex

<sup>(1)</sup> Questo passo è tratto dal Saggio intorno alla letteratura che l'Autore ha composto in lingua francese.

aliqua parte prodesset. Frattanto io non trovai avere nè ozio nè coraggio bastevole per ripigliare lo studio della lingua greca. Mi limitai allora per quella lingua alla lettura delle lezioni dell'Antico e del Nuovo Testamento ogni domenica nella chiesa nella quale io accompagnava la mia famiglia. La collana degli autori latini fu resa completa con attività; ma alcuni acquisti, per eredità o per compera, delle migliori edizioni di Cicerone, di Quintiliano, di Tito Livio, di Tacito, d'Ovidio ec. mi presentarono belle prospettive che io neglessi di rado. Perseverai nel metodo utile degli estratti e delle osservazioni; e basterà citar l'esempio d'una nota tanto prolungata, che diventò quasi un volume. La soluzione d'un passo di Tito Livio (XXXVIII), mi immerse negli arabi e tenebrosi trattati delli Greaves, Arbuthnot, Hooper, Bernard, Eisen Schmidt, Gronovio, La Barrè, Freret ec.; e nel mio Saggio intorno alla letteratura (cap. XX), io rimetto ridicolamente il lettore alle mie osservazioni manoscritte, sovra li pesi, le impronte e le misure degli antichi, interrotte bruscamente dal tamburo della milizia.

Giunto a quest'opoca, e vicino ad entrare in un più esteso campo di studio e di società, sperar non posso di evitare una prolissità vana ed oziosa, se non se trascurando di parlare della comune folla delle mie conoscenze, e ristringendomi in quel cerchio d'intimi amici fra i libri e gli uomini, i quali meglio si raccomandano a'mici rilievi pel merito e per la fama loro, o per la profonda impressione che lassicarono nella mia memoria. Io coglierò frattanto questa occasione per raccomandare ai giovani studenti una pratica, che io adottai per me stesso presso a poco in quell' cpoca-

Dopo aver gettato un colpo d'occhio sopra il soggetto e la disposizione d'un libro nuovo, io ne sospendeva la lettura, e non la ripigliava se non dopo aver esaminato fra me medesimo l'argomento sotto tutti li suoi rapporti, e dopo aver passato a rassegna nelle solitarie mie passeggiate tutto ciò ch'io aveva saputo, pensato, od imparato sopra il subbietto di tutto il libro, o di qualche capitolo in particolare. Per tal modo io mi metteva in grado di apprezzare ciò che l'autore aggiungeva al mio fondo originale, ed era qualche volta favorevolmente disposto dall'accordo, e qualche volta riscosso dalla opposizione delle nostre idee. Li compagni favoriti del mio ozio erano gli scrittori inglesi posteriori alla rivoluzione. In essi è lo spirito di libertà e di ragione. Essi mi furono altresi utilissimi per ristabilire la purezza del mio linguaggio corrotto dal lungo uso d'un idioma straniero. Li giudiziosi consigli del Sig. Mallet mi indicarono le opere dello Swift e dello Addisson. Lo spirito e la semplicità sono i loro comuni attributi : ma lo stile dello Swift è sostenuto da un vigor maschio ed originale; e lo stile dello Addisson è ornato dalle modeste grazie della eleganza c della dolcezza. L'antico rimprovero che nessun altare Inglese fosse stato innalzato alla Musa dell'istoria era diggià confutato dai primi lavori del Robertson, e dello Hume: la storia della Scozia e quella degli Stuardi. lo avrò la presunzione di dire che non era indegno di leggerli, e non traviserò punto li sentimenti diversi che provar mi fece la ripetuta lettura di quelli. La perfezione dei piani, il linguaggio nervoso, li periodi ben torniti del Dottor Robertson accesero in me l'ambiziosa speranza d'essere un di in istato di camminare sulle sue traccie. La filosofia tran-

# MEMORIE

102

quilla, le inimitabili neglette bellezze del suo amico e del suo rivale mi forzarono sovente a chiudere il libro con un sentimento misto di estremo piacere e di disperazione.

### CAPITOLO DUODECIMO

L'Autore pubblica la prima sua opera. Egli la serice in lingua francese. Sue riflessioni sopru questo scritto, e sopra l'idioma stranicro del quale egli si serve.

L'idea della mia prima opera, Saggio intorno allo studio della letteratura, mi fu suggerita da un raffinamento di vanità: la brama di giustificare e di far valere l'oggetto de'miei studi favoriti. In Francia, luogo al quale si rapportavano tutte le mie idee, un secolo filosofico trascurava le scienze e le lingue della Grecia e di Roma. La conservatrice di questi studi, l'Accademia delle iserizioni era caeciata nell'ultimo grado fra le tre società reali di Parigi; la novella denominazione di eruditi era applicata con disprezzo ai successori di Giusto Lipsio e del Casaubono; ed io era sdegnato di sentir dire (vedi il discorso preliminare dell'Eneiclopedia del Signor D'Alembert ) che l'esercizio della memoria, loro unico merito, aveva estinto in essi le superiori facoltà della immaginazione e del giudizio. lo avevo l'ambizione di provare egualmente col mio esempio che co'miei precetti, come tutte le facoltà dello spirito possano esercitarsi e svilupparsi nello studio dell'antica letteratura. Io avevo incomineiato a scegliere ed abbellire le pruove e le testimonianze che si erano da sè medesime offerte nella lettura dei Classiei: e le prime pagine, ovvero i primi capitoli, del mio Suggio erano stati composti prima della mia partenza da Losannu. La agitazione del viaggio e delle prime settimane della vita inglese sospesero ogni idea di seria

applicazione; ma il mio obbietto mi stava sempre dinanzi agli occhi, e non lasciai passare dicci giorni, dopo il mio stabilimento d'estate a Buriton, senza ripigliare il lavoro. Il mio Saggio fu terminato in capo a circa sei settimane, e tosto che una buona copia ne fu fatta da un prigioniero francese di Petersfield, io mi occupsi nel cercare un critico ed un giudice della mia prima opera. La incerta ricompensa della sua interna approvazione di rado può bastare ad uno scrittore; ed un giovine, il quale ignora il mondo e sè stesso, deve bramar di pesare il suo ingegno con bilance meno parziali delle sue proprie. La mia condotta era naturale, lodevoli i mici motivi e la scelta del Dottor Maty giudiziosa e felice. Il Dottor Maty, benchè nato in Olanda, poteva per la sua nascita e per la sua educazione essere risguardato come Francese; ma la pratica della medicina ed un posto nel Musco Britannico lo tenevano fisso in Londra. La sua riputazione fondavasi giustamente sopra li diciotto volumi del giornale Britannico, ch'egli aveva sostenuto quasi solo costantemente e con buon esito. Questo umile lavoro, benchè utile, che il genio del Baylo ed il sapere del Leclere avevano onorato, non era punto degradato dal gusto, dalle conoscenze, e dal giudizio del Maty. Lo stato della letteratura in Inghilterra in un periodo di sci anni vi è esposto con esattezza e con piacevolezza, c lungi dal darc al suo figlio l'esempio dell'umore eruccioso al quale egli si abbandona, egli maneggia l'arma della critica colla tenerezza e colla ripugnanza d'un padre. L'autore del giornale Brittanico si leva qualche volta fino all'altezza del poeta e del filosofo. Il suo stile è puro ed elegante; e sì per le suo qualità, come per i suoi difetti, egli può esser posto,

nella classe d'uno degli ultimi discepoli della scuola del Fontenelle. Egli rispose con esattezza e con pulitezza alla prima mia lettera. Dopo averlo diligentemente esaminato egli sui rimandò il mio manoscritto con alcune osservazioni e con molti elogi; ed al mio ritorno in Londra, nell'inverno seguente, noi ne discutemmo il piano in molte conversazioni libere e famigliari. In un breve soggiorno a Buriton io rividi il mio Saggio seguendo gli avvisi che mi aveva dati la sua amicizia; e sopprimendo una terza parte, una terza parte aggiungendo, e nell'ultima terza parte facendo dei cambiamenti, io compiei la mia prima opera con una breve prefazione colla data del giorno 3 febbrajo 1750. Ma io m'astenni ancora dalla stampa con una modestia virginale. Il manoscritto fu messo in sicuro nel mio scrittojo; c nuovi oggetti impadronendosi di me, la dilazione avrebbe potuto prolungarsi abbastanza perchè io mi conformassi al precetto d' Orazio: Nonumque prematur in annum. Il Padre Sirmon, sapiente gesuita, era più rigoroso ancora; poichè egli dà il consiglio ad un giovane di aspettare per esporsi al pubblico ed abbandonar li suoi scritti, la matura età di cinquanta anni (Olivet istoria dell'Accademia francese, tomo II pag. 143 ). Il consiglio cra singolare, ma ella è cosa più singolare ancora che l'esempio dell' Autore sia venuto in suo appoggio. Il Sirmond aveva egli stesso cinquantacinque anni quando pubblicò la sua prima opera; una cdizione di Sidonio Apollinare arricchita di un numero grande di note estese.

Due anni passarono in silenzio. Ma nella primavera dell'anno 1761, io cedetti all'autorità d'un padre; c qual figlio obbediente mi arrendetti alle brame del mio cuore. La situazione dell'Europa influi sopra la mia particolare determinazione. Verso quel tempo le Potenze belligeranti avevano proposto ed accettato delle offerte di pace ; i nostri plenipotenziari inglesi per assistere al congresso d'Augusta, che non si tenne mai, erano nominati. Io bramava di accompagnarli in qualità di gentiluomo, o di segretario; e mio padre credeva fermamente che qualche pruova di ingegno letterario servirebbe per farmi conoscere dal pubblico, e seconderebbe le raccomandazioni degli amici mici. Dopo un ultimo esame io consultai il Signor Mallet ed il Dottor Maty, i quali approvavano il mio disegno, e mi eccitarono a darvi esccuzione. Il Signor Mallet, dopo aver inteso una lettura del manoscritto lo ricevette dalle mie mani, e lo passò in quelle del Becket insieme al quale egli fece un accomodamento in mio nome: facile accomodamento; io non dimandava che un certo numero di copie; e senza alicoare la mia proprietà, l'eventualità dell'edizione, delle perdite o dei vantaggi fu devoluta al librajo. Il Dottor Maty in mia assenza prese il carico di correggerne le pruove. Egli vi aggiunse alla mia insaputa un'epistola elegante e lusinghicra per l'autore; seritta per altro con tal'arte, che in caso di cattiva riuscita la sua testimonianza favorevole poteva attribuirsi all'indulgenza d'un amico per la temeraria intrapresa d'un giovane Inglese. L'opera fu stampata e pubblicata sotto il titolo di Saggio intorno lo studio della letteratura in piccolo volume in 12.º La mia dedica a mio padre, d'uno stile conveniente e figliale fu composta il 28 maggio; nella lettera del Dottor Maty è la data del 16 giugno; ed io ricevetti il primo esemplare il giorno 23 ad Alrestford due giorni innanzi di mettermi in cammino per lo Hampshire. Alcune settimane dopo io presentai la mia opera all'ultimo Duca di York, il quale faceva colezione nella tenda del Colonnello Pitt. Sotto la direzione di mio padre molti doni letterarj furono fatti a diversi grandi personaggi d'Inghilterra e di Francia; due copie furono mandate a Parigi al Conte di Caylus ed alla Duchessa d'Aiguillon; io n'avea riserbato venti per gli amici mici di Losanna come i primi frutti della mia educazione, ed una grata testimonianza della mia memoria; e tutte quelle persone pagarono la tassa inevitabile di pulitezza e di complimenti che io loro imponeva. Non deve recar sorpresa che un'opera le cui idee e lo stile erano tanto stranieri, abbia sortito miglior successo al di fuori che nella sua patria. Io fui oltre modo consolato per gli estesi estratti, le vive raccomandazioni e i lusinghicri presagi dei giornali di Francia e d'Olanda, ed una nuova cdizione, fatta io credo l'anno appresso a Ginevra, dilato la fama od almeno la circolazione di codest' opera. Essa fu ricevuta in Inghilterra con una fredda indifferenza, poco letta e prestamente dimenticata. Una edizione puco considerevole fu lentamente spacciata. Il librajo mormorò, e l'autore, s'egli fosse stato dotato d'una maggiore sensibilità, avrebbe potuto lagnarsi degli abbagli e dei difetti della traduzione inglese, ed accusar lei sola del cattivo successo. Quindici anni dopo, la pubblicazione della mia storia, fece rinascere il ricordo della mia prima opera, ed il Saggio fu avidamente ricercato nelle botteghe. Ma io ricusai al Becket la permissione di ristamparlo, per la quale egli venne a pregarmi. La curiosità del pubblico non fu che imperfettamente soddisfatta dalla pirateria dei libraj di Dublino; ed ogni volta che avveniva si scoprisse nelle vendite un esemplace dell'edizione originale, il capriccio lo portava dal suo valore primitivo d'una mezza corona (1) a quello d'una ghinca o di trenta seellini. Io mi sono esteso intorno le minute circostanze, ed il tempo della mia prima pubblicazione, epoca memorabile nella vita d' un uomo di lettere, quando egli corre il rischio di mettere in mostra il suo spirito. Le sue speranze e li suoi timori sono moltiplicati dall'idea dell'importanza ch'egli attribuisee alla sua persona, ed egli crede per un momento che gli occhi di tutto l'Universo sieno fissati sopra la sua opera e sopra lui. Qualunque sia la mia fama al dì d'oggi, essa più non dipende dal merito di quel primo saggio; ed in capo a vent'otto anni io posso apprezzare l'opera della mia giovinezza con imparzialità, e quasi colla indifferenza d'uno stranicro. Il Conte di Caylus nella sua risposta alla Lady Hervey ammira, o affetta di ammirare, i libri senza numero che il Signor Gibbon ha letti e benissimo letti. Ma ohimè, il mio fondo d'erudizione in quell'epoca era piccolo e superficiale; e se io mi prendo la libertà di nominare gli originali greci, le mic cognizioni vere e personali si limitavano ai Classici latini. Il maggior difetto del mio Saggio è una specie di oscurità e di concisione che affatica sempre, e stanca sovente l'attenzione del lettore. In luogo d'una definizione propria e precisa del titolo per sè stesso, la parola letteratura è adoperata in maniera vaga e diversa; avvi una moltitudine di osservazioni, di esempi storici, critici, filosofici, ammonticchiati gli uni sopra gli altri, senza metodo e senza legame; ed ecectto aleune pagino dell'introduzione, tutti gli altri rimanenti capitoli potrebbero essere indifferentemente alterati e trasposti.

<sup>(1)</sup> Mezzo scudo all'incirca.

In molti siti v'è un'oscurità spesse volte affettata: brevis esse laboro, obscurus fio; vi si ravvisa il desiderio di esprimere un'idea qualche volta comune con una brevità sentenziosa ed a foggia di oracolo. Ahimè, quanto fu fatale la imitazione del Montesquicu! Ma questa oscurità dipende spesse volte da una mescolanza di luce e di tenebre nello spirito dell'autore; da un raggio spiccato, il quale illumina un angolo in luogo di spargersi sulla superficie dell'oggetto. Dopo tale ingenua confessione mi sarà permesso di dire che quel saggio è una prova favorevole per un giovine scrittore di ventun' anni, mostra ch' egli ha letto con gusto, pensato con libertà, e scritto in una lingua straniera con calore e con eleganza. La difesa dei primi tempi della storia di Roma, e della nuova cronologia del Newton è un pezzo specioso e sottile. Lo scopo patriottico e politico attribuito alle Georgiche è felicemente concepito; ed ogni probabile conghicttura, che tende a rilevare la dignità del poeta e del poema, merita di essere adottata senza un troppo rigido esame. Alcuni tratti di spirito filosofico, rischiarano le osservazioni generali intorno lo studio dell'istoria e degli uomini. lo non sono malcontento delle ricerche dell'origine, c della natura degli Dei del politeismo, le quali meritayano d'essere sottoposte all'esame d'un più maturo giudizio. Considerata ogni cosa, io posso applicare al primo frutto della mia penna le parole di un artista assai distinto, dette nel passare a rassegna i primi lavori del suo pennello. Dopo aver esaminati alcuni, ritratti che avea dipinti nella sua giovinezza, il mio amico Signor Giosuè Raynolds convenne meco, ch'egli era piuttosto umiliato che lusingato dal paragone colle sue opere attuali; e che dopo tanto tempo e tanta applicazione egli s'era immaginato che gli avanzamenti suoi superassero di molto la verità del fatto ch'egli in quel punto riconosceva.

Io aveva scritto a Losanna i primi capitoli del mio Saggio in francose, lingua famigliare degli studi miei e della mia conversazione, nella quale più facile mi riesciva di serivere che nella mia lingua nativa. Dopo il mio ritorno in Inghilterra io continuai senza affettazione e senza il progetto di ripudiare (come direbbe il Dottor Bentley) la mia propria lingua. Ma io avrei schifati alcuni clamori anti-francesi se mi fossi attenuto al carattere più naturale d'autore inglese. Vi sarchhe stata maggiore uniformità se io avessi rigettato l'avviso del Mallet di attaccare una prefazione inglese ad un'opera francese : confusione di lingue che sembrava una accusa fatta all'ignoranza della persona alla quale io la dedicava. L' uso d'un idioma straniero può essere scusato dalla speranza di essere impiegato nella diplomazia; dalla brama di esser generalmente inteso sul continente: ma il mio vero motivo era piuttosto l'ambizione della fama nuova e singolare di un Inglese che dimandava un posto fra gli scrittori francesi. La lingua latina conscrvata dal servizio della chiesa, erasi perfezionata per l'imitazione degli antichi: e nei secoli XV e XVI, i letterati di Europa godevano del vantaggio al quale rinunziavano insensibilmente di conversare e di scrivere in un idioma dotto e ad essi comune. Codesto idioma non essendo più in nessun paese usato nel discorso, essi erano tutti al medesimo livello gli uni degli altri. Senza dubbio un cittadino dell'antica Roma arvebbe sorriso sopra la miglior latinità d'un Tedesco, o d'un Inglese; e lo stile ciceroniano di Erasmo deve insegnarci quanto sia difficil cosa il camminare seguendo una linca di mezzo fra la pedanteria e la barbarie. Li Romani essi medesimi azzardarono qualche volta il più pericoloso tentativo di scrivere in una lingua vivente, e di appellarne al giudizio ed al gusto dei nazionali. La vanità di Cicerone metteva un doppio interesse nelle memorie greche del suo Consolato, e se egli suppone modestamente che si potranno scoprire nel suo stile alcuni latinismi, egli è pieno di confidenza nella sua abilità, nell'arte di Socrate e d'Aristotile, e prega il suo amico Attico di spargere le copie dell'opera sua in Atene e nelle altre città della Grecia. Ma non bisogna dimenticare che, dalla sua infanzia fino all'età virile, Cicerone e li suoi contemporanei erano esercitati a leggere, recitare, e comporre con egual diligenza nelle due lingue, e che non era permesso di frequentare una scuola latina senza esser prima imbevuto delle lezioni dei grammatici e dei retori greci. Nei tempi moderni il merito degli scrittori, li costumi socievoli dei nazionali, l'influenza della monarchia, e l'esiglio dei Protestanti hanno contribuito a diffonder l'uso della lingua francese. Molti stranieri colsero l'occasione di parlare all'Europa in questo comune dialetto; e li Tedeschi possono prevalersi dell'autorità del Leibniz e di Federico: del primo tra i loro filosofi e del più grande fra i Re loro. Un giusto orgoglio ed un lodevole pregiudizio inglese hanno messo ostacolo a questa comunicazione di idioma; e fra tutte le nazioni al di qua delle alpi, li miei concittadini son quelli che meno adoperano la lingua francesc, e meno si perfezionano nella sua conoscenza. Il Signor Guglielmo Temple ed il Lord Chesterfield non se ne valevano che in circostanze di affari o per pulitezza ; e le loro lettere stam-

pate non saranno citate come modelli di composizione. Il Lord Bolingbroke ha bensi pubblicato in lingua francese lo schizzo delle sue riflessioni sopra l'esiglio; ma la sua fama non ha altro fondamento che questo gentil motto del Voltaire, doctae sermonis utriusque linguae; e la dedica in lingua inglese alla regina Carlotta, ed il Saggio sulla poesia epica fanno presumere che lo stesso Voltaire aspirava ad ottenere in ricambio il medesimo complimento. Il conte Hamilton forma una eccezione sulla quale non si potrebbe insistere con buona fede. Quantunque nato in Irlanda, egli cra stato allevato in Francia fino dalla sua tenera età. Tuttavolta mi fa maraviglia che il suo lungo soggiorno in Inghilterra, e l'abituale conversazione domestica non abbiano punto alterata la facilità e la purezza del suo stile inimitabile, e mi dispiace che siano andati smarriti li suoi versi inglesi, i quali avrebbero potuto essere il soggetto d'una piacevole comparazione. Io posso dunque pretendere di dire primus ego in patriam, ec. ec.; ma con qual riuscimento ho io tentato di mettermi in quel seutiero non battuto ancora? Questo è ciò di che io devo rimettere la decisione ai miei lettori francesi. Il Dottor Maty, il quale poteva essere ricusato egli stesso come straniero, fece una prudente ritirata a mie spese. " Io non credo che voi pretendiate sia men facile riconoscere un Inglese in voi che in Lucullo un Romano ». Li miei amici di Parigi ebbero maggior indulgenza; essi mi accolsero come un compatriotto, od almeno come un provinciale; ma dessi crano amici e Parigini. (1) Li difetti che indica il Maty, " li concetti

<sup>(1)</sup> I lunghi estratti che furono inseriti nel Journal étranger del Signor Suard, Critico giudizioso, sono egualmente soddisfa-

arguti, e le figure ardite, quel sacrifizio della regola al sentimento e della cadenza alla forza, » sono piuttotso gli errori dello seritiero giovine che dello straniero; e dopo un esercizio lungo e penoso della mia propria lingua, io nutro il sentimento che il mio stile francese siasi egli pure maturato e perfezionato.

Io spiegai di giù come la pubblicazione del mio Saggio era andata in lungo fino al tempo della mia entrata nella carriera militare. La ricerca dello memorie di quell'epoca attiva della mia vita, la quale non ha rapporto alcuno con nessun' altra epoca della mia carriera studiosa e tranquilla, mi servirà ora di divertimento.

centi per l'Autore e per il Pubblico. Io farò qui l'osservazione che in nessuno scritto periodico non ho mai riscontrato una tollerabile relazione intorno alla mia istoria. La manifattura dei giornali, sul cominente-almeno, è ridotta in miserabile condicione. (Nota dell'Autore)

### CAPITOLO DECIMOTERZO

Quadro della vita dell'Autore ne' due anni e mezzo che egli impiega nel servizio militare, in un reggimento di milizia.

N el principio d'una guerra gloriosa l'Inghilterra era stata difesa da truppe tedesche prese al suo soldo. Il grido del desiderio d'una milizia nazoniale era dopo la rivoluzione innalzato da tutti i patriotti; e tal misura era sostenuta nel Parlamento e nell'esercito dai gentiluomini di campagna, ossia Torys, la cui lealtà erasi comunicata insensibilmente alla Casa di Hannover: per parlare con il Signor Burke, essi avevano cangiato l'idolo, ma perseveravano nell'idolatria. Offerendo i nostri nomi e ricevendo le nostre commissioni in qualità di Maggiore e di Capitano nel reggimento dello Hampshire, noi non avevamo supposto di essere rapiti, mio padre alla coltivazione della sua terra, ed io a'mici libri, ne di essere condannati per due anni e mezzo alla vita errante, ed alla servitù militare. L'esercizio d'una settimana o d'un mese, avrebbe bensì potuto rendere ridicoli, ma utili non mai trentamila provinciali, e, dopo svanito il pretesto d'invasione, la popolarità del Signor Pitt fece sancire il diritto illegale di tenerli sotto le armi sino alla fine della guerra, conscrvando la loro paga e le loro funzioni lontani dalle loro rispettive dimore. Quando giunse l'ordine del Re per formarci era troppo tardi per ritirarsi, e troppo di buon'ora per pentirsi. Il battaglione della milizia del Sud dello Hampshire consisteva in un piccolo Corpo independente di quattrocento settantasci uomini, tra ufficiali e soldati, comandati dal Signor Tomaso Worsley, il quale, dopo una contestazione molto animata e molto lunga, ci liberò dalla tirannia del Lord Luogotenente, il Duca di Bolton. Il mio posto, qual primo capitano, era alla testa della mia compagnia particolare e in seguito di quella de' granatieri; ma in assenza ed anche in presenza di due ufficiali di linea, il lavoro effettivo di dare gli ordini e di esercitare il battaglione mi fu confidato da un amico, da mio padre, Col soccorso di un giornale tenuto in quel tempo con esattezza, io potrei scrivere l'istoria della mia campagna senza gloria e senza combattimenti. Ma siccome quegli oggetti hanno agli occhi miei perduto la loro rilevanza, me ne sbrigherò in brevi accenti. Noi ci esercitammo a Douvres in vista delle coste di Francia. Ma il più bel sito ed il più utile di questa vita militare fu un accampamento di quattro mesi a piedi di Vinchester sotto gli ordini del Conte di Effingham. Il nostro esercito era composto di trentaquattro reggimenti d'infanteria e di sci Corpi di milizia. Una amichevole emulazione attribuiva dell'attività all'interno sentimento che noi avevamo della nostra inesperienza. Molti esercizi fatti di mattina e di sera ci perfezionarono, e nelle rassegne generali il Battaglione del Sud dello Hampshire corrispondeva utilmente si movimenti delle truppe di linea in vece di recarvi impedimento. Nei quartieri che vennero appresso di Devizes e di Blanford noi fecimo rapidi progressi nei nostri studj militari. I lavori della state che venne appresso ravvivarono il nostro vigore e la nostra giovinezza, e se la milizia avesse durato un anno ancora, noi avressimo potuto gareggiare co' nostri più esercitati compagni d' armi.

La perdita di tante ore occupate nell'ozio non era compensata da nessun delicato piacere; ed il mio carattere si andò insensibilmente innasprendo nella società dei nostri rustici ufficiali. Nulla meno in tutte le situazioni avviene che i mali sieno compensati dai beni. Li doveri d'una professione attiva utilmente interruppero la mia abitudine della vita sedentaria. Nel salutare esercizio degli accampamenti, l'incumbenza di reggere la soldatesca erami in luogo del moderare i cani a coloro ehe si dilettan di caccia; ed era pronto allora in qualsiasi ora del giorno, o della notte, a volare dal quartiere a Londra, da Londra al quartiere, per poco che il richiedessero affari particolari o della milizia. Ma l'obbligo mio principale alla milizia consiste in ciò che clla di me fece un Inglese ed un soldato. Con un'educazione avuta sul continente e colla riserbatezza del mio carattere, avrei potuto continuare a rimanermi come straniero nel mio proprio paese, se questa circostanza non mi avesse costretto a mettermi in famigliarità con fisonomie nuove e con nuovi amici; se l'esperienza non m'avesse obbligato a conoscere i caratteri degli uomini principali, la situazione dei differenti partiti, la natura degli impieghi e le operazioni del nostro sistema civile e militare. In questo servizio non punto pericoloso, io mi formai alcune idee intorno la lingua e la scienza della tattica, le quali mi aprirono un novello campo di studi e di osservazioni. Io lessi con diligenza e meditai le memorie militari di Quinto Icilio, il Signor Guichard, il solo scrittore che riuni le qualità di professore a quelle di veterano. La disciplina e l' cvoluzioni d' un battaglione moderno mi resero più chiare le lezioni della falange e delle legioni; ed il capitano de' granatieri dello Hampshire (qui il lettore sorriderà) non fu inutile all'istorico dell'Impero Romano.

Qualunque siasi giovine, ad onta che egli sia poco ardente, è animato dai movimenti stessi e dall'immagine della guerra; e ne' primi eccessi del mio entusiasmo, io mi sarei seriamente addottrinato ad abbracciare il mestiere del soldato. Ma egli bastò, ch'io mi sia per poco abbandonato all'imitazione della guerra, perchè quella febbre militare in me si raffreddasse. Ben tosto la sua deformità si mostrò tutta nuda a' miei occhi disingannati. Quante velte io sospirai desiderando ripormi nella mia vera situazione fra la società e le lettere! Quante volte (paragone orgoglioso) io ripetei i lagni che movea Gicerone, commendando un esercito provinciale: "Clitellae bovi sunt impositae. Est incredibile quam me negotii taedeat. Non habet satis maenum campum ille tibi non ignotus cursus animi: et industriae meae praeclara opera cessat. Lucem, libros, urbem, domum, vos desidero. Sed feram ut potero; sit modo annum. Si prorogatur, actum est. (1) lo potevaper verità senza vergogna abbandonare un servizio dove non vi eran pericoli; ma ogni volta che si lasciava scoprire il desiderio di abbandonarlo, le preghiere amichevoli del Colonnello, l'autorità paterna del Maggiore, e l'interesse ch'io nutriva per l'onore, e pel ben essere del battaglione restringevano i miei ceppi. Quando io cbbi riconosciuto che impossibile era il sottrarmi, piegai la mia testa sotto il giogo. La mia servitù prolungossi ben oltre quell'anno di pazienza al quale adattavasi Cicerone; e soltanto dopo i preliminari della pace un atto del governo per lo licenziamento della milizia mi restitui a me stesso.

<sup>(1)</sup> Epist. ad Attieum lib. v. 15.

Allora che io mi lagno della perdita del tempo, ho il dovere verso me stesso, del pari che verso la milizia, di far cadere la maggior parte del rimprovero soyra li sette od otto primi mesi nei quali fui costretto ad apprendere e ad insegnare. La dissipazione di Blandford e le questioni di Portsmouth consumarono le ore che occupate non erano dal mestiere; e nel perpetuo tumulto dell'albergo, dei quartieri, e del Corpo di guardia, tutto le idee letterarie erano dal mio spirito sbandite. Dopo quel lungo digiuno, il più lungo che io abbia fatto mai, gustai nuovamente a Douvres li piaceri del leggere e del pensare, e la ardente avidità colla quale apersi un volume delle opere filosofiche di Ciccrone è presente ancora alla mia memoria, L'ultimo esame del mio Saggio, prima della sua pubblicazione, m'aveva inspirato il desiderio di fare delle ricerche intorno la natura degli Dei; il qual desiderio mi guidò a leggere l'istoria critica del Manicheismo, del Beausobre, il quale tratta e svolge un numero grande di profonde difficoltà della teologia Pagana e Cristiana. Da quel ricco tesoro di fatti e d'opinioni, io trassi delle conseguenze le quali uscivano dal circolo sacro nel quale erasi ristretto l'autore. Liberato una volta da quella lunga indolenza, più non mi avvenne di ricadervi, ed il mio esempio può servir di prova che alcune ore possono essere rubate, alcuni minuti colti, nella vita stessa la più contraria allo studio. In mezzo al tumulto del campo di Vinchester io qualche volta lessi e meditai sotto la mia tenda. Nelle più tranquille parti di Devizes, di Blandford e di Southampton io mi procacciai sempre un alloggio appartato e i libri necessarj; e nell'estate dell'anno 1762, durante la leva della nuova milizia, io godetti a Buriton del riposo

letterario di due o tre mesi. Avendo concepito un nuovo piano di studi, fui esitante fra le matematiche e la lingua greca, chè l'una e l'altre avea trascurato dopo il mio ritorno da Losanna. Consultai un dotto matematico mio amico il Signor Giorgio Scott, allievo del De Moivre. Avendo conceduto la preferenza alla lingua greca, l'esempio dello Scaligero e la mia ragione mi determinarono a sciegliere Omero come il padre della poesia e la Bibbia degli antichi; ma non bisognarono che ventun giorni allo Scaligero per giungere alla fine dell' lliade, e sebhene in quel lavoro io impiegassi ventuna settimane non fui malcontento della mia diligenza. Superate una volta le prime difficoltà, la lingua della natura e della armonia prestamente mi diventò facile e famigliare; ed ogni giorno io correa per quell'oceano con vento più favorevole e con più rapido corso (1).

(1) Sembra che il Signor Gibbon abbia tenuto un giornale esattissimo e minutissimo della sua vita. Egli ne riporta qualche volta dei lunghi passi che servono di note alle sue Memorie. In questo capitolo, fra gli altri, abbondano le citazioni. Da queste note io non traduco se non ciò che mi sembra poter interessare i lettori francesi. Al quale scopo ecco ciò celi io stimo dover estrarre dai lunghi passi del suo giornale che l'Autore trascrisse. "Il 23 settembre il Colonnello Wilkes (questi non può essere che il famoso Wilkes) della milizia del Buckingamshire. pranzò con noi, e rimiovò la sua conoscenza col Sir Tomaso e con me stesso, perciocchè io aveva incominciato a conoscerlo a Reading. Io non credo essermi abbattuto mai in un uomo di più buona società. Egli aveva una vivacità inesauribile, uno spirito infinito, molta allegria, ed un gran fondo di cognizioni. Egli ci dichiarò come era determinato a trar partito di que' tempi di dissensione per fare la sua fortuna. Seguendo quel principio egli si uni strettamente

con Lord Temple e col Signor Pitt, e pubblicamente si dichiarò avversario del Lord Bute, che egli lacera ogni settimana nel North Briton ed in altri fogli politici che sono in sua disposizione. Questa giornata è valutata come una giornata di stravizzo. Noi bevemmo eccessivamente tanto dopo il pranzo quanto dopo la ceua; e quando finalmente il Wilkes si fu ritirato, il Sir Tomaso, ed alcuni altri (fra'quali io non cra) fecero irruzione nella sua camera, e lo costrinsero a bevere una bottiglia di Claret nel suo letto. Il 5 ottobre, giorno di rassegna, seguendo la mia curiosità naturale, io numerai le file e gli uomini, e riconobbi per tal modo che quel campo, il quale in Londra si riputava completo, in giorno di grande rassegna, non aveva che poco più della metà dei suoi nomini. Questo sorprendente errore di calcolo, che tutti i reggimenti da me veduti egualmente mi presentarono, è un fenomeno militare straordinarissimo. E che cosa in questo proposito non deve avvenire nel vero servizio? Io dubito che un esercito riputato di centomila uomini, non ne abbia mai cinquantamila sotto le bandiere. Il giorno 22 mi recai alla chiesa francese dove intesi un sermone abbastanza indifferente, predicato dal Signor.... Quella eccellente composizione, era fregiata d' un cattivo stile, d' una azione, e d'una pronuncia insoffribile, e d'un immenso vuoto d'idee. Considerata ogni cosa devesi egli preferire il metodo filosofico del predicatore inglese, ovvero la maniera più oratorica dei Francesi? Il metodo inglese, sebbéne meno adatto per mettere in fama, è al certo più sicuro per il predicatore. Ell'è difficil cosa che un uomo, il quale altro non assume se non se di sviluppare un argomento ch'egli studiò a fondo, si renda ridicolo. Ma tosto ch'egli lascia travedere la menoma pretesa di toccare il sublime o il patetico, non vi è più via di mez-20: bisogna ammirare o ridere, e per meritare il nome d'oratore si richicdono tanti mezzi d'ingegno, ch'ella è cosa probabilissima che a noi tocchi di ridere. In quanto allo ascoltatore, sul quale far si debbono molte considerazioni, la difficoltà è molto più grande: eccetto alcuni casi particolari ne' quali noi siamo acciecati dai pregiudizi, noi siamo in generale istruiti intorno i nostri doveri, ed è quasi assunto superfluo quello di tentare di renderci convinti. Egli è il cuore che resiste, e non la meute; ed è al certo possibil cosa risvegliare con una prepo-

tente eloqueuza gli assopiti sentimenti del cuore, ed eccitarlo ad esercitare atti di virtù. Disgraziatamente non tanto si deve a noi proporre di determinarci alle azioni virtuose, quanto di prender l'abitudine della virtù; e l'oratore il quale colla cloquenza del Bourdaloue, predica la necessità d'una vita virtuosa, lascia il suo uditorio pieno di commozioni che saranno in pochi istanti dissipate dalla varietà degli oggetti, dalla freddezza delle nostre costituzioni settentrionali, e dalla mancanza di occasioni immediate di esercitare le proprie buone risoluzioni. - Nel di otto maggio 1762, mio natalizio, io entrai nell'anno veutesimo sesto. Ne trassi occasione di rientrare un poco in me stesso, e di considerare impárzialmente le mie qualità buone e cattive. Dopo quell'esame mi sembrò che il mio carattere fosse virtuoso, incapace d'azioui basse, formato per tutte le azioni generose, ma fiero, violento, e disaggradevole in società. Io debbo sforzarmi nel coltivare quelle diverse qualità, estirparle o reprimerle secondo la loro diversa tendenza, Spirito? Io non ne possiedo. La mia immaginazione è piuttosto forte che gradevole; la mia memoria è nel tempo stesso capricciosa e tenace. Le qualità brillanti del mio giudizio sono l'estensione e la penctrazione; ma io manco di solerzia e di esattezza. In quanto alla mia situazione nel mondo, sebbene io mormori qualche volta contro di essa, ella può essere la meglio adattata al mio carattere. Io godo di tutti gli agi della vita, soprattutto del primo fra i beni, di una independenza che difficilmente si trova sia in più alta, sia in più abbietta fortuna. Quando io parlo della mia situazione fo astrazione dalla passaggiera circostanza del mio arrolamento nella milizia; sebbene io mi applichi a quella con ardore, tuttavia non vi sono adatto, ed essa non è degna di me. Chiudendo con una somma finale, io sono contento d'averne fatto parte, e contentissimo d'esserne distaccato.

# CAPITOLO DECIMOQUARTO

L'Autore strascinato verso la storia, rende conto di diversi argomenti di quella ch'egli si propose di trattare. Egli ne fa un'esposizione ed un'analisi succinta.

Allo studio d'un poeta, diveauto di poi il mio più intimo amico, io associai sucessivamente lo studio di molti passi e di diversi frammenti di scrittori greci, fra i quali distinguerò una vita di Omero nell'opuscolo mitologico del Gala; alcuni libri della goegrafia di Strabone, ed il Trattato completo di Longino, degno dell'epietto di sublime si pel suo titolo che per il suo stile. Le mie cognizioni grammaticali si perfezionarono, si arricchi il mio vocabolario; e sotto le bandiere della milizia io acquistati a conoscenza essatta ed indelebile della prima fra le lingue. In tutte le mie corse, in tutti il mici viaggi, Orazio cra sempre nella mia tassa, e sovente fra le mie mani.

Il mio amico, Sir Giosuè Raynolda, giusta il suo oracolo il Dottora Johnson, nega l'esistenza d'un genio preteso naturale, una disposizione dello spirito ricevata dalla natura per un'arte o per una scienza piuttosto che per un'altra. Senza impegnarmi in una disputa metalisica o piuttosto di parole, io so per esperienza, che fino dalla mia prima gioventù io aspirava alla qualità d'istorico. Mentre era impedito nella milizia, avanti e dopo la pubblicazione del mio Saggio, questa idea si maturò nel mio spirito; ed io non saperi rappresentare il sectimenti che nutriva allora con

più vivi colori, se non se trascrivendo sotto le loro date rispettive alcuni passi d'un giornale che in quel tempo io teneva.

" Quattordici aprile 1761; avendo esitato fra diversi argomenti per una composizione istorica, io mi fermai alla spedizione di Carlo VIII, in Italia. Lessi due Memoric del Signor Di Foncemagne, Membro dell' Accademia delle Inscrizioni e ne feci l'estratto. Oggi terminai ancora una dissertazione, nella quale essmino il diritto di Carlo VIII sulla Corona di Napoli, e le opposte pretese delle Case di Anjou e d'Aragona, Essa è composta di dieci pagine in foglio oltre molte note. - Quattro agosto: dopo aver per lungo tempo passati a rassegna diversi soggetti pel saggio storico che ho in vista, io abbandonai la mia prima idea della spedizione di Carlo VIII, come troppo lontana, e come quella che serve piuttosto d'introduzione a grandi avvenimenti, di quello che sia grande ed importante per sè medesima. Scelsi ed alternativamente rigettai la Crociata di Riccardo Primo; le guerre dei Baroni contro Giovanni ed Enrico III; l'istoria d'Edoardo, principe Nero; le vite e le comparazioni di Enrico V, e di Tito Imperatore; la vita del Sir Filippo Sidney, e quella del Marchese di Montrose. Finalmente mi soffermai sopra il Sir Gualtieri Raleig che scelsi per mio eroe. Questa istoria, ricca di avvenimenti, è composta dei caratteri diversi di soldato, marinaro, cortigiano, ed istorico; e presenta quel fondo di materiali che io bramo, e che non furono ancora convenevolmente adoperati. Io non saprei al presente imprendere l'esecuzione di tale. opera. Nel mio attual genere di vita mi sono necessari ed impossibili ad ottenere un libero ozio, e l'occasione di consultar molte opere sì stampate che manoscritte,

Nulla meno per acquistare una generale conoscenza del mio subbietto e delle sue risorse, io leggo la vita del Sir Gualtieri Raleig scritta dal Dottor Birch, il suo esteso articolo nel dizionario generale del medesimo, e i regni della Regina Elisabetta, e di Giacomo Secondo nell'istoria d'Inghilterra dello Hume. - Gennaro 1762: in questo intervallo di riposo li miei pensieri si rivolsero ancora sopra Gualtieri Raleig, e considerai più particolarmente li miei materiali. Lessi li due volumi in quarto delle carte del Baconc, pubblicati dal Dottor Birch; li fragmenta regalia del Sir Roberto Naunton; la vita del Lord Bacone, del Mallet, e i trattati politici di quel grand'uomo nel primo volume delle sue opere, e molte delle sue lettere nel secondo; il trattato navale del Sir Guglielmo Monson, e la vita diligentemente lavorata del Sir Gualtieri Raleig che il Signor Offlys pose in fronte alla migliore edizione della sua storia del mondo. Il mio argomento si dilata a mo dinanzi, ed in generale acquista pregio, essendo veduto più davvicino. - Venticinque luglio 1762; io temo d'essere costretto a staccarmi dal mio eroe. Tuttavolta il mio tempo non fu perduto, avendolo impiegato nell'esaminare l'istoria di lui, e di quella epoca memorabile de'nostri annali inglesi. La vita del Sir Gualtieri Raleig scritta dallo Oldys, è una molto cattiva composizione, un panegirico servile, ovvero un'insipida apologia sazievolmente minuziosa, e scritta con uno stile pesante ed affettato. Pure l'autore era un uomo laborioso e sapiente. Eccetto alcuni aneddoti rivelati da ultimo nelle carte del Sidney e dal Bacone, io non saprei ciò che potessi aggiungere a quanto fu di già scritto. La mia risorsa maggiore consisterebbe nel fare delle escursioni nell'istoria del tempo; nell'immerger-

mi in digressioni condotte destramente, come per esempio le vicende della filosofia paripatetica, in occasione del ritratto del Lord Bacone. Ma li regni d'Elisabetta, e di Giacomo Primo sono i periodi della storia d'Inghilterra sopra i quali ognuno si è bene istrutto; e quali lumi novelli posso io spargere sopra un argomento intorno al quale si escreitò la diligente industria del Birch, la viva e penetrante sottigliezza del Walpoole, lo spirito critico dello Hurd, il buon senso rigoroso del Mallet e del Robertson e la imparziale filosofia dello Hume? Quando ancora io potessi sormontare tali ostacoli, non potrei entrare senza terrore nella moderna istoria dell' Inghilterra, nella quale ogni carattere è un problema, ed ogni lettore un partigiano od un nemico; nella quale si suppone che ogni scrittore abbia inalberato uno stendardo di partito, ed è anatematizzato dalla fazione avversaria. Tal sarebbe l'accoglienza che mi sarebbe fatta nell'interno. Nell'estero l'istorico del Raleig sarebbe risguardato con una indifferenza anco più amara della censura e del biasimo. Gli avvertimenti della sua vita sono interessanti, ma il suo carattere è ambiguo, le sue azioni oscure: e li suoi scritti inglesi e la sua riputazione sono rinchiusi fra gli stretti confini della nostra lingua e della nostr'isola. Io devo abbracciare un argomento più felice e più ampio.

"" Avvene uno che io preferirei ad ogni altro: l'istoria della libertà della Svizzera ; di quella independenza che un bravo popolo strappò alla Gasa d'Austria, difese contro un Delfino di Francia, e stabili in fine col sangue d'un Duca di Borgogna. Per quanto gelato eser possa, non v'è uno straniero il quale non s'infiammi per un soggetto così pieno di spirito pub: shico, di gloria militare, d'esempi di virtù, di lezioni di governo. Quali speranze non posso io concepire, io, la cui anima e l'ingegno, quali si sieno, sarebbero infammati dallo zelo e dal patriottismo? Ma li materiali di questa storia, sepolti nell'oscurità d'un vecchio e barbaro dialetto alemanno, del quale io non ho conoscenza alcuna, e che non saprei risolvermi ad imparare per questo unico e particolar disegno, sono assolutamente inaccessibili a tutti gli sforzi mici."

» Io ho in mira un altro argomento il quale contrasta con quest'ultimo: questo presenta una Repubblica povera, bellicosa e virtuosa, che s'innalza alla gloria cd alla libertà; quello una Repubblica ammollita, opulente e corrotta, la quale gradatamente si precipita dall'abuso nella perdita della libertà, due lezioni egualmente istruttive. Quest'ultimo soggetto è la storia della Repubblica di Firenze sotto la Casa de' Medici, periodo di cento cinquant' anni, che s'innalza o discende dalla feccia della democrazia fiorentina fino al titolo ed alla sovranità di Cosimo de' Medici sopra il Gran Ducato di Toscana. Io avrei ad esporre una catena di rivoluzioni che non sarebbe indegna della penna del Vertot ; uomini ed avvenimenti straordinari; li Medici quattro volte scacciati, ed altrettante richiamati ; ed il Genio della libertà che dopo una lunga lotta cede alle armi di Carlo V, ed alla politica di Cosimo. Il carattere ed il destino del Savonarola, ed il ristabilimento delle lettere e delle arti in Italia naturalmente si congiungerebbero all'innalzamento di quella famiglia ed alla caduta della Repubblica, Li Medici (stirps quasi fataliter nata ad instauranda vel fovenda studia) (1), si

<sup>(1)</sup> Giusto Lipsio.

illustrarono in grazia della protezione che accordarono alle scienze; e l'entusiasmo fu l'arma più spaventosa che opponesse loro la parte avversaria. Ella è probabil cosa che io mi occuperò di proposito intorno questo brillante argomento. Ma quando e come potrò io ciò fare? Io non vedo il momento se non attraverso di una prospettiva oscura e dubbiosa. Res alta terra, et caligine mersata. n (1)

Le giovanili abitudini della lingua e delle maniere francesi, m'avevano lasciato un ardente desiderio di rivedere il Continente, e di visitarlo seguendo un piano più esteso e più utile. Seguendo la legge del costume e forse quella della ragione, li viaggi negli esteri

(1) Noi cogliamo l'occasione offertaci da questo passo delle Memorie del Signor Gibbon, per far sapere a coloro che prendono interesse ne' letterari avvenimenti, come l'istorico subbietto, del quale or si lesse il pregievole schizzo, fu recentissimamente trattato in Inghilterra con merito straordinario. Un Procuratore di Liverpool, il Signor Roscoe, pubblicò nell'ultimo inverno in due volumi in quarto l'istoria di Lorenzo de' Medici. Quest'opera meritò ed ottenne il più compiuto favore nel paese degli Clarendon, Hume, Robertson, e Gibbon. Una prima edizione appena pubblicata fu tutta smaltita. Una seconda è ora sotto il torchio, ed è aspettata colla più viva impazienza. Noi sappiamo che un vecchio, il Signor Walpoole, dopo la lettura di sì bella opera mandò a Liverpool il miglior pittore di Londra scrivendo all'Autore, che se la sua età e le infermità sue non gli permettono di andare a Liverpool per vederlo e per conoscerlo, cgli lo prega di permettergli di averne il compenso procurandosi il suo ritratto, ed onorevolmente collocandolo nella sua biblioteca nella quale il suo libro prese di già un distintissimo posto. Noi stiamo traducendo codesta bella istoria, ed impiegheremo le nostre cure e gli sforzi nostri perchè la copia riesca quanto meno è possibile indegna dell'originale. (Nota del Traduttore francese)

paesi compiono l'educazione d'un Inglese. Mio padre aveva dato per ciò il suo consenso. Ma il mio fatale arrolamento mi trattenne per più di quattr'anni. Io colsi con premura li momenti primi di libertà. Tre o quattro settimane nello Hampshire ed in Londra furono impiegate nei preparativi del mio viaggio, e nelle visite di congedo, di pulitezza, o d'amicizia. Il mio ultimo atto in Londra fu l'applaudire la nuova tragedia l'Elvira del Mallet. Una sedia di posta mi trasportò a Douvres; il Pachebotto a Boulogne, ed io vi adoperai tanta attività che giunsi a Parigi il di 28 Gennaro 1763, trentasei giorni soltanto dopo il licenziamento della milizia. La durata della mia assenza fu stabilita vagamente in due o tre anni; e mi fu lasciata un'intera libertà di andare e di rimanere nei luoghi da me preferiti e giudicati più convenienti.

## CAPITOLO DECIMOQUINTO

Viaggio dell' Autore a Purigi; colà egli vive nella società degli uomini di lettere che vi forivano allora, il D' Alembert, il Diderot, il Conte di Mirabeau, e Idbate Barthélemy ee. Sue asservazioni intorno le cose ed intorno le persone. Egli ritorna a Losanna; Pittura dei costumi svizzeri.

uesto primo soggiorno ch'io feci a Parigi, fu di tre mesi e mezzo, ed io avrei potuto dedicarvi molto mag-. gior tempo, ed occuparlo gradevolmente anco senza vivere fra gli abitanti. Siamo noi in patria? un circolo giornaliero di piaceri e d'affari ci basta. Ciò che sta sempre sotto gli occhi nostri, noi crediamo di conoscerlo, od almeno basta per noi di poterlo avere a nostra disposizione; ma in paese straniero la euriosità è nel tempo medesimo il nostro piacere ed il nostro principale affare; ed il viaggiatore, il quale conosce la propria ignoranza ed è avaro del suo tempo, usa molta diligenza nel cercare e nel vedere ciò tutto che meritar può la sua attenzione. Io impiegai molte ore della mattina nello scorrere Parigi e li suoi contorni, nel visitare le chiese e i palazzi notabili per la loro architettura, le manifatture reali, le collezioni di libri e di quadri, e tutti li diversi tesori delle arti, delle scienze, e del lusso. Si deve riconoscere, ed un Inglese può senza ripugnanza ascoltarlo, che in questi oggetti di curiosità e di pregio, Parigi la vince in confronto di Londra, poiche l'opulenza della capitale della Francia va unita ai vizj del suo governo e della sua religione.

Il Louvre abbandonato da Luigi XIV, e dai suoi successori è rimasto imperfetto, ma la spesa determinata dalla legge ehe può a sè stesso permettere un re d'Inghilterra, non avrebbe bastato per li milioni prodigalizzati nelle sabbie di Versailles e nelle paludi di Marli, La magnificenza dei gran Signori francesi, ha per oggetto le loro case in città; quella degli Inglesi prende più utilmente in mira le loro abitazioni di campagna; e noi saressimo meravigliati delle nostre ricehezze, se le opere d'architettura, le spoglie dell'Italia e della Grecia, disseminate oggidi da Inverary fino a Wilton (1), fossero accumulate in un poco numero di strade fra Marybone e Westminster (2). La severa riservatezza dei Protestanti, rigetta tutti gli ornamenti superflui ; ma la superstizione Cattolica, sempre nemica della ragione, è soventemente la madre dell'arti. Le Comunità ricche di preti e di monaci spendono le loro entrate in superbi edifizi, e la chiesa parrocchiale di San Sulpizio, una delle più belle fabbriehe di Parigi, fu costruita e decorata dalla personale industria del suo ultimo Curato. Gli occhi mici furono soddisfatti in questo mio primo esame, e nei consecutivi più ancora. Ma la penna non può sempre stabilire ciò che alletta la vista. Le immagini locali sono oscurate da un intervallo di venticinque anni, e la narrazione della mia vita degenerar non deve in una relazione di viaggio. Era mio seopo principale il godere della società d'un popolo pulito ed amabile, in favore del quale io era vivissimamente prevenuto; ed il conversare con alcuni autori, il cui dialogo mi era stato raffigurato dalla mia immagina-

<sup>(1)</sup> Due estremità dell'Inghilterra.

<sup>(2)</sup> Due estremità di Londra.

### CAPITOLO DECIMOQUINTO

zione esaltata come superiore di molto agli seritti loro si pel piacere come per l'utilità. Il momento era scielto felicemente. Alla fine d'una guerra fortunata il nome inglese era rispettato sul Continente:

> Clarum et venerabile nomen Gentibus.

Le nostre opinioni, le nostre mode, e per fino i nostri giuochi erano adottati in Francia; ogni individuo ripercuoteva un raggio della gloria nazionale; ed ogni Inglese si credeva che fosse patriotto e filosofo nato. In quanto a me io godeva di una raccomandazione personale. Il mio nome ed il mio Saggio erano di già conosciuti. L' omaggio fatto alla lingua francese nella quale io aveva scritto, mi prometteva un contraccambio di pulitezza e di riconoscenza. lo cra risguardato come un uomo di lettere, il quale serive per suo diletto. Aveva ottenuto prima della mia partenza lettere commendatizie del Duca di Nivernois, di Lady Hervey, dei Mallet, del Sig. Walpoole, o pei loro amici particolari, o per uomini di lettere. La situzzione ed il carattere delle persone da cui, ed a cui le commendatizie erano dirette, determinasono la riescita e l'accoglienza ch' esse sortirono. La semenza cade qualche volta sovra uno sterile scoglio, e qualche volta si moltiplica centuplicandosi, e produce nuovi germogli, lunghi rami, e frutta esquisite. Ebbi a lodarmi in tutto della urbanità nazionale, la cui dolce influenza è diffusa dalla Corte fino nelle botteghe, nelle casipole, e nelle scuole. Fra gli uomini di genio del secolo più non vivevano il Montesqueu, ed il Fontenelle; il Voltaire dimorava nella sua terra vicino a Ginevra; il Rousseau era stato rapito l' sono avanti al suo roniitaggio di Montmorency; ed io arrossii d'aver trascurato ili ricercare in quel viaggio la conoscenza del Buffon, Nel numero dei letterati ch' io vidi, il D'Alembert, ed il Diderot tengono il primo luogo nel merito, od almeno nella fama. Io mi contenterò di rammentare li nomi ben conosciuti del conte di Caylus, degli abbati de Lableterie, Barthélemy, Raynal, Arnaud, dei signori de Lacondamine, Duclos, de Sainte-Palaye, de Bougainville, Caperonnier, de Guignes, Suard, ec. senza prendere a caratterizzarli in particolare, o descrivere le gradazioni dei nostri rapporti. Solo, in una visita del mattino, io trovai per l'ordinario gli artisti e gli autori di Parigi meno vani, e più ragionevoli che nei circoli dei loro simili, coi quali si frammischiano nelle case dei ricchi signori. In quattro giorni per settimana io aveva, senza invito, il mio pasto alle tavole ospitali delle signore Gcoffrin e Du Bocage, del celebre Elvezio, e del Barone di Olbach. In codesti banchetti ai piaceri della mensa quelli si associavano d'una conversazione libera ed instruttiva. La compagnia schbene varia ed impreveduta era sempre eletta (1).

(1) Qui l'Antore mise în via di nota alcuni estratit del suo gioroale che io stimo dover conservare. Est sono scritti în liogua francese, a si giudicherà quanto la nostra liogua eragii famigiare...., Febbrajo 24: l'abbate Barthelemy è molto amabile, e uon las dell'Antiquario che una vasta erudizione. Io terminia la serata con uoa gradevolissima cena a casa della Signora Bontensa, col Signor Marchese di Mirabeau. Codesto uomo è singolare; egli ha dell'unmaginazione per dicci altir, e non ha buono e tranquillo senso quanto basta per lai solo. Gli feci molte interrogazioni intorno i titoli della Nobildi francese; ma tutto ciò che ne posici ricavare si è che nessuno possiede idee beo chiare su quell'argomento. Maggio 765: munito d'un doppia lettera commendatizia per il Signor Conte de Caylus, io mi avere arfigurato di trovare in esso

La società della signora du Bocage era più doloc e più moderata di quella delle sue rivali; e le conversazioni del signor di Foncemagne erano sostenute dal buon senso e dal aspere dei principali Membri dell'Accademia dell'Inscrationi. lo vidi all' coessione l'opera e gli Italiani; ma il teatro francesa comico e tragico era il mio trattenimento giornaliero e favorito. Due famose attrici si dividevano allora gli applausi del Pubblico. In quanto a me io sneponeva l'arte consumata della Clairon, ai disordinait trasporti della Dumesnil, vantata da' suoi ammiratori, come il vero linguaggio della natura e della passione. Quattordici set-

l'uomo di lettere e l'uomo di qualità. Io lo vidi tre o quattro volte, e vidi un nomo semplice, tranquillo, buono, ed il quale mi mauifestava una bontà estrema. Se io non ne trassi profitto, meno lo attribuisco al suo carattere che al suo genere di vita. Egli si alza assai per tempo, corre per gli studi degli artisti tutta la giornata, e torna a casa sua a sei ore della sera per mettersi in veste da camera, e chiudersi nel suo gabinetto. In qual maniera può egli vedere gli amici suoi? Se queste raccomandazioni erano sterili, altre ve n'ebbero che, gradevoli per sè stesse, divennero ancora feconde per le loro conseguenze. In una capitale come Parigi, egli è necessario, egli è giusto che alcune lettere di raccomandazione distinto vi abbiano dalla folla. Ma appeua rotto il ghiaccio, le vostre conoscenze si moltiplicano, e gli vostri nuovi amici si compiacciono di procacciarvene aucora degli altri. Felice effetto del carattere leggiero ed amabile d'un Francese, il quale stabili in Parigi una dolcezza, ed una libertà socievole, che erano sconosciute all'antichità e souo ancora ignorate dalle altre nazioni. In Londra è d'uopo farsi innanzi in case le quali non si aprono che difficilmente. Colà stimano di farvi piacere accoglieudovi; qui stimano di far piacere a sè stessi. Perciò io conosco più famiglie a Parigi che a Londra. Il fatto non è verisimile, ma è vero.

timane insensibilmente trascorsero; ma se io fossi stato ricco, ed independente, avrei prolungato e forse fissato il mio soggiorno in Parigi.

Ell' era cosa prudente frapporre l'intervallo di alcuni mesi d'una tranquilla semplicità, fra li dispendiosi soggiorni di Parigi e dell'Italia; e pensando a Losanna io sentii rivivere tutti i piaceri degli studi della prima mia giovinezza. Facendo mio cammino per Dijon e Besançon, ed essendo molto ben ricevuto in quest'ultima città dal mio cugino Acton, arrivai sulle rive del lago di Ginevra nel mese di maggio 1763. Era stata mia intenzione di passar le alpi in autunno; ma la sola attrattiva del luogo fu tale, che era quasi trascorso un anno prima che io partissi da Losanna, nella primavera seguente. Una lontananza di cinque anni non aveva ehe molto poeo cangiate la maniere e le persone. Li miei vecchi amiei dell'uno e dell'altro sesso feccro buona accoglienza al mio ritorno volontario, il quale cra la meno equivoca testimonianza del mio attaccamento. Essi erano stati lusingati ricevendo il mio libro, frutto del loro terreno; ed il buon Pavillard versò lagrime di gioja abbracciando un pupillo, il cui merito letterario egli attribuiya in buona fede alle sue cure. Io aggiunsi aleune nuove conoscenze all'entica mia lista, e distinguerò fra gli stranieri il Principe Luigi di Wirtemberg, fratello del Duca regnante, presso il quale io pranzai sovente alla sua campagna nelle vicinanze di Losanna: nicteora errante ed alla fine stella vicina al tramonto, il suo ardore leggiero ed ambizioso lo avea fatto scorrere successivamente pel ciclo di Prussia, di Francia, ed Austria, e gli suoi errori, ch'egli chiamava sue sventure, lo aveano gettato in fine in un filosofico esiglio nel paese di Vaud. Egli poteva allora moralizzare sopra le vanità del Mondo, l'eguaglianza degli uomini e la felicità d'una situazione privata. La sua accoglienza era affabile e pulita; e siccome egli aveva brillato nelle Corti, e fra gli eserciti, la sua memoria gli forniva c la sua cloquenza rendeva più bello un fondo considerevole di aneddoti interessanti. Il suo primo entusiasmo era stato quello della caccia e quello dell'agricoltura; ma poco a poco la saggiezza cedette di nuovo alla divozione, ed il Principe Luigi di Wirtemberg pervenuto al più alto grado della divozione mistica, giace ora sepolto in un romitorio vicino a Magonza. Alcune differenze ecclesiastiche avevano costretto il Voltaire a ritirarsi da Losanna, ed a ridursi al suo castello di Ferney, dove io visitai ancora il poeta e l'attore, senza ricercare la sua più intima conoscenza, alla quale io poteva allora aspirare per altri migliori titoli. Ma il teatro che egli aveva fondato, gli attori eli'egli aveva formati sopravvivevano alla perdita del loro Signore; e nuovamente arrivato da Parigi io assistetti con piacere alla rappresentazione di molte tragedie e commedie. lo non mi adopererò nel nominare le persone, ed a diningere li caratteri; ma dimenticar non posso una particolare instituzione, la quale farà conoscere l'innocente libertà dei costumi svizzeri. La mia favorita società aveva assunto, a motivo dell'età de'suoi Membri, la orgogliosa denominazione di Società della Primavera. Essa cra composta di quindici o venti giovani zitelle civili e ben nate senza essere fra le primo della città, La più vecchia non avea forse vent'anni; tutte aggradevoli, molte belle, e due o tre d'una bellezza perfetta. Si univan esse quasi tutti i giorni nelle casc l'une dell'altre, senza starvi sotto la custodia e nemmaneo . alla presenza d'una madre o d'una zia. In mezzo ad

una folla di giovani di tatte le nazioni dell' Europa, esse erano confidate alla lor sola prudenza. Ridevano, cantavano, ballavano, giuocavano alle carte, e rappresentavano ancora delle commedie; ma nel colmo di quella spensierata allegria, si rispettavano fra loro medesime, ed erano dagli uomini rispettate. La linea del delicato confine fra la libettà e la licenza non era ol trepassata mai nè da un gesto, nè da una parola, nè da uno iguardo: e la loro verginale innocenza mai non for macchitat dal più lieve sofio di sesonalo o di so-spetto. Singolare inastituzione, testimonio della innocente semplicità dei costumi svizueri.

Dopo aver gustato il lusso dell' Inghilterra e di Parigi, io non sarei tornato con mis suddisfazione alla sobria e poco dilicata mensa di Madams Pavillard, ed il suo marito non trovò sconvenevole che io mi collocassi, in qualità di pensionario, nella casa elegante del signor De Mesery, il quale ha diritto ad un piccolo posto in queste Memorie, come quello il quale per vent' anni non ebbe forse chi gli rassomigliasse in Europa. La casa nella quale noi erayamo alloggiati era grande e comoda, situata nella più bella strada, ed sveva nella parte deretana una bella e magnifica veduta della campagna e del lago. La mensa era imbandita con proprietà e con abbondanza; scielti erano li Pensionari. Noi avevamo la libertà d'invitare degli ospiti a nostra scielta, pagando un convenuto prezzo; e nella state il luogo della scena mutato, era trasportato in una deliziosa casa di campagna lungi da Losanna presso a poeo una lega. Li caratteri del padrone e della padrona erano felicemente assortiti l'uno all'altro, ed ambidue alla loro situazione. Nell'età di settantacinque anni Madama de Mesery, la quale soprayvisse al marito, è co-

### CAPITOLO DECIMOOUINTO

137

cora una donna piacevole, e quasi io dissi bella. Essa era abile egualmente nel presiedere alla sua cucina, e nel fare le accoglienze nella sua sala; e tale era stata la esattezza della sua condotta, che fra due o trecento forestieri nessuno mancò mai al rispetto dovutole, nessuno ebbe mai a lagnarsi della sua negligenza, e nessuno ebbe a vantarsi di essere preferito. Il Mesery, egli stesso, della nobile famiglia dei Crousaz, era uomo di mondo, festevole commensale, e le sue facili maniere e li frizzi suoi naturali, viva in casa sua tenevano l'allegria. Il suo spirito sapeva sorridere alla sua ignoranza. Egli copriva sotto un'apparenza di profusione una stretta attenzione a' suoi interessi, ed in quella situazione si poteva crederlo un gentiluonio il quale spende le sue entrate e convita gli amici suoi. lo passai undici mesi circa in questa gradita società; ed in questa seconda visita a Losanna, tra la folla de' miei colleghi inglesi, io conobbi e stimai il signor Holrovd, ora Lord Sheffield; ed il nostro scambievole attaccamento si rinnovò, e si rese più forte nel nostro viaggio d'Italia, dove ancora ci riscontrammo. La nostra vita è in balia dell'azzardo, ed il menomo cangiamento d'una parte o dell'altra, di luogo e di tempo, bastò per privarmi d'un amico . la cui attività nell'ardore della gioventù era sempre eccitata dalla benevolenza del cuore e diretta dal più sano giudizio (1).

(4) To porrò qui ancora, abbreviandoli, alcuni estratti del giornale dell'Autore, il quale li fece servire egli stesso di nota a questo passo delle sue Memorie. Egli prosiegue a stendere questo giornale in francese., "Settmere a: mi toccà al circolo una piccola mortificazione; erami stato fatto travedere che mi si destinava l'impiego di Direttore degli stranieri, il quale era vacante, e la mia naturale sinacerità non mi avera permer.

so di dissimulare che io lo riceverei con piacere, e che tanto io m'aspettavo. Tutta volta la pluralità dei voti lo conferì al Signor Roll, Olandese. Se io avessi voluto riunire gli amici miei, l'avrei superato; ma so ancora nel tempo stesso, che l'avrei avuto, or son tre mesi, senza pensarvi un momento. La mia riputazione qui soffre un poco con qualche ragione, ed io ho dei nemici. - Settembre 25: passai il dopo pranzo presso madama de .... ch'io non aveva veduto dopo il 14 del mese Essa non mi parlò punto, e non sembrò si fosse avveduta della mia assenza. Tal silenzio mi cagionò un dispiacere. Io godeva qui d'una buonissima riputazione per li miei costumi; ma vedo che si incomincia a confondermi co'miei compatriotti, ed a risguardarmi come un uomo che ama il vino e il disordine .- Ottobre 15: stetti il dopo pranzo con Madama di Mesery. Essa voleva ch'io mi trovassi con una zitella francese che invitò a cena. Codesta giovane che si chiama Lefranc è alta sei piedi; la sua taglia, la sua figura, le sue maniere, la sua conversazione, tutto annunzia il più deciso granatiere, ma un granatiere che ha dello spirito, delle cognizioni, e della pratica del mondo. In pari tempo il suo sesso, il suo nome, il suo stato tutto è mistero. Ella si dice Parigina, zitella di buona condizione, che si ritirò in questo pacse per motivi di religione. Non sarebbe ciò avvenuto piuttosto per motivi d'onore?- Ottobre 31: gettiamo un colpo d'occhio sopra quest'anno 1663; vediamo come io impiegai questa parte della mia esistenza che è passata e non tornerà più. Passai il mese di Gennaro nel seno della mia famiglia, alla quale si dovevano sacrificare tutti i miei momenti, poichè essi erano gli ultimi; fra le cure d'una partenza e l'imbarazzo d'un viaggio. In questo viaggio per altro io trovai il mezzo di leggere le lettere del Busbequius, Ministro Imperiale alla Porta Ottomana. Esse sono del pari interessanti ed instruttive. Rimasi a Parigi dal 28 Gennaio sino al o maggio. In tutto quel tempo non istudiai nulla. Li divertimenti mi occupavano assai, e l'abitudine della dissipazione, che uelle grandi città tanto facilmente si acquista, non mi permetteya di trar profitto dal tempo che mi ayanzaya. Per verità, se io lessi poco dei libri, l'osservazione di tutti gli oggetti curiosi che si presentano in una gran capitale, e la conversazione co'più grandi nomini del secolo mi istrussero

sovra molte particularità, che non avrei trovato nei libri. Appena io nii vidi stabilito a Losanna, intrapresi uno studio assiduo intorno alla geografia antica dell' Italia. In questo studio io lessi; 1.º presso che due libri della geografia di Strabone sopra l'Italia, due volte; 2.º una parte del secondo libro della storia naturale di Plinio; 5.º il quarto capitolo del secondo libro di Pomponio Mela; 4.º gli itinerari di Antonino e di Gerusalemme per ciò che risguarda l'Italia. Io li lessi colli commenti del Wasseling, e ne trassi delle tavole di tutte le grandi strade dell'Italia, riducendo sempre le miglia romane in miglia inglesi, ed in leghe di Francia, giusta i calcoli del Signor D'Anville: 5.º l'istoria delle grandi strade dell'Impero Romano del Signor Bergier, due volumi in 4.º; 6.º alcuni estratti scielti di Cicerone, di Tito Livio, di Velleio Patercolo, di Taeito, e degli due Plinij. La Roma Vetus del Nardini, e molti altri opuseoli intorno il subbietto medesimo, i quali compongono quasi tutto il tesoro delle antichità romane del Grevio; 7.º l'Italia antica dal Cluvier, iu due vol. in foglio; 8.º L'iter, ossia il viaggio di Claudio Rutilio Numaziano nelle Gallie; q.º li cataloghi di Virgilio; 10 º quello di Silio Italico; 11.º il viaggio d'Orazio a Brindisi. Nota bene. Io lessi due volte questi tre ultimi pezzi; 12.º il Trattato intorno le misure itinerarie del Signor d'Anville, e di alcuni Membri dell'Accademia delle Iscrizioni. Mi fu fatto aspettare il Nardini dalla biblioteca di Ginevra. Io volli occupare quel momento vuoto colla lettura di Giovenale, poeta che io non conoseeva che per fama; lo lessi due volte con piacere e con attenzione. Nel corso dell'anno io lessi alcuni giornali, fra gli altri il giornale straniero fin del suo principio, un tomo delle Novelle del Bayle, e li treutacinque primi volumi della biblioteca ragionata, Scrissi io molta parte della mia collezione geografica dell'Italia, la quale è di già molto ampia ed abbastanza curiosa. Non devo dimenticare questo giornale stesso, il quale diventò un'opera; 214 pagine in quattro mesi e mezzo, e pagine molto lunche e larghe, sono un oggetto considerevole. In esse, senza contare un numero grande di osservazioni staccate, trovansi delle dotto e ragionate dissertazioni. Quella del passaggio di Annibale empie dieci pagine; e quella intorno la guerra sociale ne ricupie dodici. Ma questi pezzi sono troppo lunghi, ed il

giornale stesso ha hisogno d'una riforma, la quale ne levi molti pezzi, che riescono strauieri al suo vero piano. Dopo aver sopra ciò riflettuto alcun poco, ecco alcune regole ch'io mi prefissi intorno li oggetti che gli convengono. Primamente, tutta la mia vita civile e privata, li mici divertimenti, le mie amicizie, li mici errori stessi, e tutte le mie riflessioni le quali non sono relative che ad argomenti mici personali. Io conveugo tutto ciù non essere interessante che per me, ma dico nel tempo stesso che il mio giornale io non lo scrivo che per me solo. In secondo luogo, tutto ciò che io imparo dalla osservazione o dalla conversazione. In quauto a quest'ultima, io non riporterò se nou ciò che intesi da persone nel tempo medesimo istrutte e veridiche, allorchè si tratta di fatti, o del piccolo numero di coloro che meritano il titolo di nomini grandi, ove si tratti di sentimenti, o d'opinioni. Terzo, vi registrerò fedelmente tutto ciò che si può chiamare la parte materiale dei miei studi; quante ore lavorai, quante pagine scrissi o lessi, con una breve notizia intorno l'argomento di cui trattavano. Quarto, a me spiaccrebbe leggere senza riflettere sulle mie letture, senza formare ragionati gindizi intorno li mlei autori, e senza analizzare diligentemente le loro idee, e le loro espressioni. Ma ogni lettura non porge egnale argomento di studio; vi sono dei libri che si scorrono, altri che si leggono, ed altri avveue finalmente che si debbono studiare. Quinto le mie riflessioni intorno quei pochi autori classici che si meditano con attenzione saranno naturalmente più profonde e più conseguenti. Egli è per esse, e per iscritture più estese e più originali che io furò una collezione separata, Conserverò uulla meno il suo legame col giornale per mezzo di chiamate costanti, che segneranuo il numero d'ogni scrittura, ed insieme il tempo e l'occasione in cui fu composta. Per mezzo di queste precauzioni, il mio giornale non può che riescirni utilissimo. Questo esatto conto del tempo me ne farà meglio sentire il prezzo. Egli distruggerà co suoi minuti ragguagli la comune illusione di guardare solamente agli anni ed ai mesi, e di sprezzar l'ore ed i giorni. Io nulla dico della compiacenza. Ella è per altro una compiacenza ben grande il poter ripensare ad ogni epoea della sua vita, e ricollocarsi appena si vuole in mezzo di tutte le piccole scene ehe si sono rappresentate o vedute rappresenlare.

#### CAPITOLO DECIMOSESTO

Viaggio dell' Autore in Italia. Egli soggiorna a Roma e descrive le commozioni che vi provò. Suo ritorno in Inghilterra. Quadro della situazione interna della sua famiglia, e suo pentimento di non aver fatto per sè la scielta d'uno stato. Egli intraprende un Suggio istorico sopra la Svizzera da cui parte. Opinione del signor Hume sopra questa intrapresa.

Se li mici studj a Parigi si fossero limitati allo studio del Mondo, tre o quattro mesi in tal maniera impiegati non aarebbero stati perduti. Nullameno le mie visite, benchè superficiali, all'Accademia delle medaglie, ed alle pubbliche biblioteche, mi aprirono un nuovo campo di ricerche, e la veduta di tanti manoscritti di sceoli e di caratteri differenti mi impegnò a consultare due grandi opere di Benedettini, la diplomatica del Mabillon, e la Paleografia del Montfaucon. lo studiai la teoria dell'arte senza attaccarmi alla pratica, e non. saprei lagnarmi delle difficoltà delle abbreviature greche e degli alfabeti gotici, dappoichè ogni giorno, ed in una lingua famigliare io sono incapace di diciferare i geroglifici del biglietto d'una donna. In un luogo tranquillo, il quale mi richiamava alla memoria li mici primi studi, l'ozio sarebbe atato molto meno scusabile. Le pubbliche biblioteche di Gincyra e di Losanna, mi somministravano abbondevolmente dei libri: e se molte ore furono perdute nel dissipaniento, un molto maggior numero di ore su impiegato in letterari lavori. In campagna Orazio, e Virgilio, Giovenale, ed Ovidio erano mici assidui compagni: ma in città io formai ed eseguii un piano di studio per uso del mio viaggio oltre le alpi; la topografia di Roma antica, la geografia dell'Italia, e la scienza delle Medaglie ec., ecco quali armi io procacciai anticipatamente per la mia intrapresa (1).

(1) "Io lascio Losanna con minor pena della prima volta. Più non vi lascio che delle conoscenze. D'altra parte, io vedeva Losauua cogli occlii ioesperti ancora d'un giovine, il quale le andava debitore della parte ragionevole della soa esistenza, e che giudicava seuza poter instituire un paragone. Oggi giorno io vedo una città mal fabbricata in mezzo ad un paese delizioso, il quale gode della pace e del riposo; un popolo numeroso e ben educato ebe ama la società, che vi è adatto, e che ammette con piacere gli stranieri uelle sue riunioni, le quali sarebhero molto più gradevoli se il ginoco non avesse usurpati i diritti della conversazione. Le donne son belle, e, malgrado della loro piena libertà, sono saviissime. Tutt'al più elleno posson essere un po'compiacenti in grazia dell'onesta ma incerta speranza di accalappiare uno straniero nelle loro reti. L'affettazione è il peccato originale dei Losannesi. Affettazione di spesa, affettazione di Nobiltà, affettazione di spirito; le due prime sono molte diffuse, mentre la terza è rarissima. Siccome questo vizio urta ad ogni istante coutro quello degli altri, Losanna trovasi divisa in un gran numero di stati, li cui principi e il linguaggio sono infinitamente variati, ed altro non hauno di comune che il reciproco disprezzo gli uni per gli altri. Il loro gusto per lo spendere mal s'accorda con quello della Nobiltà. Essi perirebbero piuttosto che rinunziare alle loro grandezze, od abbracciare la sola professione che in quelle potrebbe sostencrli. La casa del Signor di Mescry è incantevole. Il carattere franco e generoso del marito, le piacevolezze della moglie, la deliziosa situazione, una tavola eccellente, la compagnia de suoi compatriotti, ed una libertà perfetta fanno si che ogni loglese ami quel soggiorno. Quanto mi piaccrehbe trovarne uno simile a Loudra!

Io stenderò con una rapida brevità il racconto di questo giro, nel quale poco più d'un anno fu gradevolmente impiegato. Limitandomi ad indicare il mio cammino, ed a conservare il fiore delle mie sensazioni personali, trascurerò li minuti ragguagli di oggetti che tutti li nostri moderni viaggiatori han veduto, ed un numero si grande di loro ha descritto. Roma è il grande scopo del nostro pellegrinaggio: primo il viaggio; se condo il soggiorno; terzo il ritorno, formeranno la divisione la più convenevole e la più chiara.

1.º Io m'arrampicai pel monte Cenisio, e diseesi nelle pianure del Piemonte, non già sul dorso d'un Elefante, ma sopra una leggiera sedia di vimini fra le mani degli intrepidi e destri portatori dell'Alpi. L'architettura ed il governo di Torino, presentano lo stesso aspetto di uniformità fredda e nojosa; ma regna alla Corte una decente economia, la quale punto non esclude la magnificenza. Io fui presentato a Sua Maestà Sardo, Carlo Emanuele, il quale, dopo l'incomparabile Federico, tiene il secondo posto (proximus longo tamen intervallo) fra li Sovrani d' Europa. La grandezza e la popolazione di Milano far non potrebbero stupire un abitante di Londra: ma nulla avvi di più piacevole d'una visita alle Isole Borromee, sito magico, opera delle Fate, nel mezzo d'un lago rinchiuso da montagne, isolato da qualsisia frequentata abitazione. Li palazzi di marmo di Genova mi occuparono non meno che le recenti memorie delle sue politiche vicende (1), ed io feci un esame militare

Io vi desidero ancora l'amico Holroyd, ma egli ci segue d'apipresso. " (Ricavato dal giornale dell'Autore, scritto in francese da lui medesimo)

<sup>(1)</sup> Nel Dicembre 1746.

di tutte le circostanze dell'azione nel recinto delle sue doppie muraglie. Fui trattenuto a Parma ed a Modena dai preziosi avanzi delle collezioni de' Farnesi, e degli Estensi. Ma, oimè! la maggior parte è di già passata a Napoli, ed a Dresda per eredità o per vendita. Per la via di Bologna e degli Appennini giunsi alfine a Fiorenza, dove mi riposai da giugno fino a settembre durante il fuoco dei mesi della state. Riconobbi per la prima volta nella galleria, e, soprattutto, nella Tribuna, a"piedi della Venere de' Medici, come lo scalpello può contendere la preminenza al pennello; verità delle arti belle che non può essere nè sentita, nè compresa in questa nostra parte delle alpi. lo aveva preso in Inghilterra alcune lezioni di lingua italiana. Sopra luogo lessi con un Dotto del paese li scrittori classici dell'Idioma toscano; ma la brevità del tempo e l'uso della lingua francese non concedettero ch' io acquistassi la facilità di parlare; ed io mi stava taciturno spettatore nelle riunioni del nostro Inviato Sir Orazio Mann, il cui più importante affare consiste nel convitar gli Inglesi all'ospitale sua mensa. Partito da Firenze lo raffrontai la solitudine di Pisa coll'industria di Lucca e di Livorno, e proseguii attraverso di Sicna il mio viaggio per Roma, dove giunsi nel principio di ottobre. 2.º Il mio carattere è poco suscettivo d'entusiasmo,

2.º Il 'mio carattere è poco suscettivo d'entusiasmo, ed io sdegnai sempre di afettare un sentimento che non è in me. Ma dopo 25 anni io non posso nè dimenticare, nè esprimere le vive commozioni che agitarono il mio spirito nell'avvicinarmi, e nel mio primo entrare nella città eterna. Dopo una notte di veglia lo uscii di casa, e calpestai con piede orgoglioso le rovine del Foro. Tutti i lueghi memorabili dove Romolo si fermò, dove parlo Cicerone, dove Gesare cadde, esano

tutti in un punto dinanzi agli occhi mici, ed io perdetti o godetti molti giorni d'inebriamento, prima d'essere in grado di passare ad un esame freddo e minuto. lo aveva per guida il signor Byers, Antiquario scozzese. istruito dall' esperienza, e pieno di gusto; ma in un quotidiano lavoro di diciotto settimane, li mici mezzi di applicazione si stancarono qualche volta, fino a che io mi trovai in istato di scegliere da me stesso in un'ultima rassegna, e di studiare le opere principali dell'arte antica e moderna. Io rubai sei settimane per fare una corsa a Napoli, città più popolata di tutte relativamente alla sua grandezza, li eui voluttuosi abitanti sembrano collocati sui confini del Paradiso e dell' Inferno. Io fui presentato al Re-Infante dal nostro Inviato, Sir Guglicimo Hamilton, il quale, nella sua corrispondenza, saviamente concedendo la preferenza sopra il secretario di Stato, alla Società reale ed al museo brittanico, conrì di luce un paese d'un valore inestimabile pel Naturalista e per l'Antiguario. Nel mio ritorno mi abbandonai. per l'ultima volta appassionatamente alle maraviglie di Roma; ma ne partii senza aver baciati i piedi al Rezzonico, Clemente XIII, il quale non aveva nè lo spirito del suo antecessore Lambertini, nè le virtù del Ganganelli suo successore.

3.º Nel mio pellegrinaggio da Roma a Loreto, ripassai l'Appennino, fra la costa ed il Golfo adristico, traversai una contrada fertile e popolosa, la qual hasterebbe a confutare il paradosso del Montesquicu, ove dice che l'Italia moderna è un deserto. Senza adottrae il pregiudizio esclusivo degli abitanti, io ammiro sinceramente i quadri della Scuola di Bologna, M'affrettai di fuggire dalla trista sottudine di Ferrara, la quale nel secolo di Cesare era anche più desolata. Lo spettacolo di Venezia mi tenne sorpreso per alcune ore. L' Università di Padova è una face che si estingue; ma Verona si vanta ancora pel conservato suo Anfiteatro, e Vicenza è abbellita dalla architettura del Palladio. La strada della Lombardia e del Piemonte (il Montesquieu la trora egli priva di abitatori?) mi ricondusse a Milano, a Torino, ed al passaggio del Monenisio, dove rivalicai le Alpi, camminando verso Linne.

L'utilità dei viaggi negli esteri paesi fu sovente messa in questione; ma finalmente ella deve essere riconosciuta a seconda del carattere e delle circostanze d'ogni individuo. Io punto non cercherò dove e come i fanciulli debbano passare li primi loro anni giovanili, perchè ne risulti il minor numero di inconvenienti si per essi loro come per gli altri. Ma, supponendo che gli indispensabili preliminari relativi all' età, al giudizio, alle convenevoli cognizioni degli uomini e dei libri, alla distruzione dei domestici pregiudizi stati sieno adempiuti, io descriverò brevemente le qualità che considero più necessarie in un viaggiatore. Fa d'uopo ch'egli posseda un infaticabile vigore di spirito e di corpo, il quale lo renda capace di accomodarsi ad ogni maniera di viaggio, di sopportare ogni cosa, e persino di ridersi dei disagi, delle strade, delle stagioni e delle locande, Saranno più o meno utili i viaggi secondo che più o meno si possederanno simili qualità: ma, presentando io questo schizzo, coloro i quali mi conoscono non mi accuseranno perchè io faccia il mio panegirico.

Egli si è a Roma, nel di 15 ottobre 1764, che, meditando, seduto in mezzo alle rovine del Campidoglio, noentre li Frati Scalzi cantavano il vespro nel tempio di Giove, l'idea di descrivere la Decadenza e la rovina di quella città, venne per la prima volta ad insignorirsi del mio spirito. Ma il mio piano era limitato dapprima alla decadenza dalla Capitale, piuttosto che alla decadenza dell'Impero; e sebbene le mie letture e le mie riflessioni incominciassero a rivolgersi verso quello scopo, aleuni anni trascorsero, e molte digressioni sopravvennero prima che scrismente io m'impegnassi nella esceuzione di quell' opera laboriosa.

Io non aveva affatto abbandonato il progetto di visitare il Mezzodi della Francia, ma le lettere che trovai a Lione mi manifestavano qualche impazienza. Roma e l'Italia saziato avevano il mio curioso appetito, ed io era allora disposto a tornarmene verso il pacifico ritiro della mia famiglia e dei libri. Dopo aver passati felice-· mente quindici giorni a Parigi io ne partii con pena. M'imbarcai a Calais ed approdai a Douvres dopo l'assenza di due anni e cinque mesi, e corsi ad immergermi nella polvere e nella solitudine della state di Londra. Arrivai nella casa di mio padre il 25 Giugno 1765, e li cinque anni e mezzo d'intervallo tra li miei viaggi e la sua morte, sono quella parte della mia vita che passai meno piacevolmente, e della quale conservai la men gradita memoria. Ad ogni primavera io era costretto di sacrificare un mese alla riunione, ed alli esercizi della milizia di Southampton; ed in conseguenza della demissione di mio padre, e della morte del Sir Tomaso Worsley, io fui successivamente promosso al grado di Maggiore e di Luogotenente Colonnello-Comandante. Ma io concepiva ogni anno maggior disgusto per l'osteria, pel vino e per la noiosa ripetizione di un convegno annuale e d'un militare esercizio quotidiano. Nell'interno, lo stato dei beni e della famiglia presentava la medesima apparenza d'una onesta agiatezza. Li mici

rapporti con Madama Gibbon avevano assunto il carattere di un vivo e solido attaccamento. Avanzandoin età, l'intervallo che separa il figlio dal padre era quasi svanito, e la mia condotta contentava il padro mio, il quale andava orgoglioso del successo, sebbene in vita sua mediocre, ottenuto dal mio letterario ingeeno. La nostra solitudine fu ben tosto animata, e lo fu sovente dalle visite dell'amico della mia gioventù, il Signor Deyverdun, del quale a Losanna tanto mi avea spiaciuto l'allontanarmi. Tre anni dopo la mia prima partenza, egli aveva abbandonato il lago sulle rive del quale era nato per le rive dell'Oder nella Germania. La Res angusta domi a cagione della dissipazione d'un discreto patrimonio, fatta da un improvvido genitore, lo aveva obbligato, come spesso accade a molti suoi compatriotti, a ricorrere alla sua propria industria; e l'educazione d'un giovine principe, il nipote del Margravio di Schavedt, della famiglia reale di Prussia, eragli stata affidata. La nostra amicizia non erasi raffreddata giammai ad onta delle lagune che qualche volta interruppero la nostra corrispondenza; ed io bramai vivamente, benche senza speranza, di averlo compagno nel mio giro in Italia. Una passione sventurata, benchè onorevole, lo costrinse ad abbandonare la sua Corte in Germania, e l'attrattiva della speranza e della curiosità resa era più forte dalla aspettazione del mio prossimo ritorno in Inghilterra. In quattro suecessive stagioni di state, egli passò a Buriton molte settimane e dei mesi interi; e li nostri liberi trattenimenti intorno ogni specie di argomenti che interessano il cuore e lo spirito, m'avrebbero reso caro il soggiorno di un deserto o di un carcere. A Londra, nei mesi d'inverno, il circolo delle mie conoscenze crasi

dilatato un poco, in gratia di quelle ch'io avera fatte nella milizia e in cateri paesi; de lo piansi, come una relazione più intima d'una semplice conoscenza, il Signor Goffredo Clarke del Derbyshire, degno ed amabile giovine rapito da una morte immatura. Formai con alcuni altri viaggiatori una società, la quale riunivasi a pranzo una volta alla settimana, e nominavasi il Club Romano.

lo aveva ripigliato le abitudini del vivere ingleso; ma le sensazioni penose che io provava, ne attossicavano il corso. Nell'età di ventun' anni io era stato liberato dal giogo dell'educazione; e il confronto di uno stato di libertà e d'agiatezza, relativamente all' età mis sufficientissimo, erami riescito molto gradevole. La sommessione figliale era in me naturale e facile; e fra le idee ridenti che io nutriva intorno l'avvenire, la mia ambizione nulla conosceva di superiore al godimento de' miei libri, del mio ozio e della mia patrimonial fortuna, senza mescolanza di pensieri di famiglia, o di doveri d'una professione. Ma impiegato nella milizia io aveva conosciuto l'esercizio del potere; ne' mici viaggi non era stato sottoposto a nessuna controlleria; ed avvicinandomi al mio trentesimo anno, ed oltrepassandolo poco a poco, incominciai a sentire il desiderio d'esser padrone in casa mia. Accade qualche volta che la più dolce autorità disgusti senza ragione; che l'obbedienza manco renitente mormori senza motivo; e talo è la legge della nostra imperfetta natura, che ci bisogna o comandare od obbedire, e che la nostra libertà personale non può far senza la sommissione di persone le quali da noi dipendano. Mentre la maggior parte de' miei conoscenti erano o maritati o Membri del Parlamento, o si inoltravano con passi rapidi nelle

differenti strade dell'onore e della fortuna, io restai solo, immobile ed insignificante; perocchè dopo la rassegna dell'anno 1770, io aveva preso commiato dalla milizia, dimettendomi da una commissione inutile e senza funzioni. Il mio carattere non è suscettivo d'invidia, e lo spettacolo delle ricompense accordate al merito, eccitò sempre li miei più vivi applausi. Li disgusti d'una esistenza vuota ed oziosa erano sconosciuti ad un uomo, al quale le ore non bastavano per gli inesauribili piaceri dello studio. Ma io mi dolsi per non aver abbracciato in età conveniente le occupazioni lucrose del commercio o del Foro, d'un impiego civile, o dell'intraprese nell'India, od ancoradell'opulente ozio ecclesiastico; e la perdita irreparabile del tempo rendeva più cocente e più amaro il mio pentimento. L'esperienza mi faceva conoscere l'utilità di appoggiare il proprio valor personale, all'importanza di qualche grande Corporazione, al solido sostegno di quelle relazioni, le quali alimentano la speranza, l'interesse, la riconoscenza, e l'emulazione con un mutuo cambio di favori e di servigi. Gli emolumenti d'una professione avrebbero potuto procacciarmi. od un'ampia ricchezza, od un aufficiente ben essere, invece di essere ridotto ad un tenue assegnamento, il quale non poteva essere aumentato che da un solo caso, il quale sinceramente mi spaventava. La cognizione che acquistai de'nostri disordini domestici, e gli avanzamenti loro aggravarono la mia ansietà, ed io incominciai a temere di trovarmi nella mia età avanzata sprovveduto dei frutti dell'industria, e di quelli dell'eredità.

Nel corso del primo anno dopo il mio ritorno, godendo a Buriton della società del mio amico Deyverdun, le nostre giornaliere conversazioni scorrevano il

vasto campo dalla lettura antica e moderna: e li mici. studii, il mio primo Saggio, e li miei futuri progetti erano argomento delle nostre libere discussioni. Io non considerava ancora se non se ad una imponente. distanza, la decadenza e la caduta di Roma; ma io sottometteva al giudizio del suo gusto li due subbietti istorici che avevano resa incerta la mia scelta; e nel parallelo instituito fra le rivoluzioni di Firenze e della Svizzera, la nostra comune parzialità per una patria, la quale era sua per nascita, e mia per adozione, fece pendere la bilancia in favore dell'ultima. Seguendo un piano il quale fu tostamente concepito e maturato, io abbracciai un periodo di due cent'anni, dopo la prima associazione dei tre contadini delle Alpi, fino al compimento ed alla prosperità del Corpo elvetico, nel secolo decimo sesto. Io avrei descritta la liberazione e le vittorie degli Svizzeri, i quali mai non versarono il sangue de' loro tiranni che nei campi di battaglia; le leggi e li costumi degli Stati confederati; li brillanti trofei dell'Austria, e della Borgogna, e le guerre d'Italia: finalmente la saviezza d'una nazione la quale, dopo alcuni impeti guerrieri, seppe moderarsi, e mettere li benefizi della pace sotto la salvaguardia della spada della libertà:

.... Manus haec inimica tyrannis

Ense petit placidam sub libertate quietem.

Codesto glorioso argomento soddisfaceva a un tempo il mo giudizio ed il mio entusiasmo, e li soccorsi di Deyverdun pareva dovesero togliere un ostacolo insuperabile. Le Memorie francesi e latine delle quali iomi poteva approfittare, erano poche in numero ed in merito; ma io trovai nella perfetta conoscenza della lingua tedesce, che possedeva il mio amico, la chiave

d'una collezione molto più importante. Mi procaecial le opere più necessarie; egli tradusse per mlo uso il volume in foglio dello Schilling, una relazione considerevole e contemporanea della guerra di Borgogna; noi leggemmo la parte la più interessante della grande Cronaca dello Tschudi, sopra la quale facemmo delle note, e coll'ajuto del suo lavoro e di quello d'una persona inferiore, io feei degli estesi estratti della storia del Lauffier, e del dizionario del Levy. Tali furono tutta volta le lentezze e le difficoltà, che questi lavori preparatori consumarono due anni, e soltanto alla fine della terza state, nell'anno 1767, io potei con que' pochi materiali accingermi finalmente al più gradevole lavoro della composizione. L'inverno seguente, in una società letteraria di stranieri riuniti a Londra, un saggio della mia storia, il primo libro, fu in istato d'essere letto; e siccome l'autore vi era sconosciuto, io ascoltai senza fare osservazione alcuna le libere censure, ed il giudizio sfavorevole che pronunziarono li miei giudici. La sensazione del momento fu penosa; ma la fredda riflessione ratificò la condanna ch'essi avevano proferita (1). Io gettai tra le fiamme li micì fogli imper-

(1) Il Signor Hume sembra ch'abbia avuto sopra quest'opera una differente opinione. Ne sarà giudicano dalla seguente lettera che egli scrisse all'Autorer, "Signore, non sono molti giorni pasati dacchè il Signor Deverdum ni consegnò il vostro manoscritto, ed io le lessi con molto piacere e con molta soddifasione. Non ho che una obbiczione a favri, la quale si rapporta alla lingua della quale voi vi servito. Perchè scrivete in finencese, e poratte delle fasicine in un bosco, como Orazio dice parlando dei Romani che scrivevano in greco? Io voglio riconoscere che voi abbiate li motti vi medesimi di qual Romani per adottare un idioma molto più divulgato della vostra lingua anturale; ima svete voi badato al destino che subirono aci. fetti, ed abbandonai per sempre un progetto, al quale aveva tanto inutilmente sacrificato aleune spese, molto lavoro, e sopra tutto molto tempo. Noa saprei dolermi per la perdita di un saggio debole e superficiale, che tale sarebbe stata quell opera nelle mani d'uno straniero, privo del soccorso dei dotti, e degli uomini di Stato, e lontano dalle hiblioteche, e dagli Archivi dei Cantoni svizzeri. Le mie antiche abitudini e la preseaza del Deyverdua mi avevano incoraggiato a serivere in lingua francese per il continente d' Europa; ma conosceva io nacdesimo che il mio stile superiore alla prosa, ed inferiore alla poesia, degenerava in una gonfia e

tempi posteriori quelle due lingue antiche? La latina, sebbene men celebre allora, e racchiusa fra più angusti confini, sopravvisse iu qualche modo alla greca, ed è al presente molto più generalmente intesa dagli uomini di lettere. Se li Francesi trionfano oggi per questa più generale adozione della loro lingua, la solidità e l'aumento de nostri stabilimenti d'America, dove nou ci resta a temere una inondazione di barbari, promettono alla lingua inglese una maggior stabilità e durata. L'uso della lingua francese vi indusse inoltre a servirvi di uno stile più poetico, più figurato, più vivamente colorito, che la nostra lingua non comporta nelle opere istoriche; perocchè tale è la pratica degli scrittori francesi, e sopra tutto dei più recenti, che coloriscono i loro quadri più di quanto a noi l'uso concede. Considerata ogni cosa, la vostra istoria, giusta il mio avviso, è scritta con ispirito e con buon giudizio; ed io vi esorto caldamente a continuarla. Le osservazioni che mi si affacciarono in leggendola sono si poca cosa, che io non vi darò il fastidio di comunicarvele, e mi riescirebbe difficile, io credo, il rammentarmele. Sono con molta stima o Signore ec. ec.,

Londra li 24 ottobre 1767.

DAVIDE HUME.

verbosa declamazione. Io debbo forse attribuir questo errore alla scelta poco giudiziosa d' una lingua straniera. Forse io posso sospettare che quella lingua per aè medesima sia poco adatta a sostenere il vigore e la digotià della narrazione. Ma se la Francia, ricce tanto d'ingegni letterarj, avesse prodotto qualche grande istorico originale, il suo genio avrebbe formato l'idioma, e gli avrebbe fissato il convenevole stile al genere particolare dell'issorica eloquenza.

### CAPITOLO DECIMOSETTIMO

13 Autore intraprende in compagnia d'un amico un giornale letterario. Egli pubblica una dissertazione intorno il sesto libro dell'Eneide, a confutazione di uno scritto del Vescovo IV arburton. Egli si determina a lavorare nella sua grando opera della Decadenza ec. Quadro degli studi per mezzo dei quali egli vi si accinge. Ragguagli intorno la sua situazione domestica. Morte di suo padre.

Il mio amico Deyverdun era venuto in Inghilterra coll'intenzione e colla speranza di trovare qualche impiego lucroso ed onesto. Ciò che egli riceveva da casa sua era poco c precario. La mia borsa gli era sempre aperta, ma spesso ell'era vuota, ed io sentiva amaramente la mia mancanza di ricchezza e di credito, la quale mi rendeva impossibile il correggere a suo vantaggio l'ingiustizia della fortuna. Egli era opportuno per accompagnare ne'viaggi un ricco allievo, ed a ciò si limitavano i suoi desiderj; ma la concorrenza per tali posti era tanto grande e tanto attiva, che lungo tempo io mi adoperai inutilmente per esso; e senza molta difficoltà non potei finalmente giungere ad ottenergli un posto di Commesso nell'Uffizio d'uno dei Segretari di Stato. Quantunque egli abbia soggiornato molti anni in Inghilterra, giunger non potè mai ad acquistare l'esatta pronuncia, e l'uso famigliare della lingua inglese, ma egli leggeva con gusto e con facilità li più difficili autori. Pochi stranieri possedettero al pari di lui la conoscenza critica della nostra lingua e della

nostra poesia; e fra li nostri medesimi compatriotti. pochi ve n'erano i quali gustar potessero, con miglior discernimento, il teatro del Shakespeare, e del Garrick. Il sentimento della sua forza e la confidenza ne mici soccorsi lo resero ardito nell'imitsr l'esempio del Dottor Maty, del quale cra stato stimato e si desiderava il Giornale britannico. Egli si propose anzi di andare più oltre del suo modello, riunendo agli obbietti letterari un esame filosofico delle arti e dei costumi della nazione inglese. Il nostro giornale per l'anno 1767, sotto il titolo di Memorie letterarie della Gran-Brettagna, ben tosto fu terminato e messo sotto il torchio. Io debbo confessarmi responsabile per il primo articolo interno l'istoria di Enrico secondo del Lord Lyttelton. Ma il Pubblico ratificò il giudizio da me pronunziato di quell'opera voluminosa, nella quale si trovano la ragione ed il sapere, ma invano si cercherebbe la menoma scintilla di genio. L'articolo seguente, Guide de Bath, era scielta del mio amico; saggio leggiero e singolare di ridicoli locali, e di linguaggio ancora. La sua idea, della quale egli mi chiamò a parte, mi cagionò qualche sorpresa; egli sorrise sui miei timori. Il buon esito giustificò la sua temerità, ed un conoscitore delle due lingue farà applauso alla rara felicità con che cgli fece passare nella prosa francese lo spirito, e fino l'originalità dei versi inglesi. Io non voglio negare di aver preso molta parte in quelle Memorie, delle quali certamente non devo arrossire; ma in capo a vent'anni mi riescirebbe difficil cosa il distinguere con esattezza la parte delli due associati. Una lunga ed intima comunicazione delle nostre idee aveva modellati nello stampo medesimo i nostri sentimenti ed il nostro stile. Nei nostri comuni lavori noi scrivevamo, e corregge-

vamo a vicenda. Il secondo volume di quelle Memorie dell'anno 1768, fu pubblicato. Io oserei dire che la sua riputazione non corrispose al suo merito; e tutta volta la riputazione fu anche migliore del profitto. Il mio amico andò debitore a quel giornale della protezione, ed io della conoscenza del Conte di Chesterfield, che l'età e le malattie tenevano lontano dal mondo, e del signor David Hume, vice-Segretario, nell'uffizio del quale il Deyverdun teneva un posto inferiore. Il primo accettò una dedica, e promise all'autore di incaricarlo a tempo opportuno della educazione del suo erede. Il secondo arricchì il giornale d'una risposta ai dubbi storici del signor Walpoole, alla quale egli dicde di poi la forma d'una Nota. Li materiali del terzo volume erano compiuti presso a poco, quando io raccomandai il Devverdun in qualità di Governatore al Sir Riccardo Worsley, giovine figlio del mio antico luogotenente Colonnello morto di recente. Essi partirono per i loro viaggi e non furono di ritorno in Inghilterra, che qualche tempo dopo la morte di mio padre.

Il primo mio scritto che dappoi comparve su l'essetto di un impeto casuale di risentimento e d'amore, del mio rispetto per il gesio modesto, o della mia avversione contro l'insolente pedanteria. Il esto libro dell'Encide è la più gradevole e la più persetta produzione della pocaia latina. La discesa d'Enca e della Sibilia nello regioni infernali, ssoggia una imponente ed immensa prospettiva dalla osurita prosonda della grotta di Cuma;

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram fino alla abbagliante luce de campi Elisi;

Largior hic campos ether et lumine vestit Purpureo . . .

dai sogni della semplice natura fino ai sogni, aimè! della

teologia egiziana e della greca filosofia. Ma l'uscita dell' Eroe per la porta d'avorio d'onde

Falsa ad Coelum mittunt insomnia manes sembra faccia svanire tutto l'incantesimo, e lascia il lettore in uno stato di dubbio freddo ed ingrato. Questa conclusione tronca ed imperfetta, fu attribuita dagli uni ad un errore di gusto, dagli altri alla irreligione di Virgilio; ma, giusta l'interpretazione erudita del Vescovo Warburton, la discesa all'inferno non è una scena d'immaginazione, ma di imitazione, la quale rappresenta l'iniziazione di Enca nei misteri di Eleusi in qualità di Jerofante. Tale ipotesi, capitolo singolare nella Legazione divina di Mosè, ammessa come vera da un sufficiente numero di persone, e trovata ingegnosa da tutto il Mondo, non era stata per anco dopo trent'anni sottoposta all' esame d' una critica esatta. Il sapere e l'ingegno dell' Autore lo avevano giustamente collocato in una grande elevatezza; ma egli regnava sopra il Mondo letterario qual dittatore e qual tiranno. L'orgoglio e la presunzione con che egli pronunziava li suoi infallibili decreti, degradavano il suo merito reale; ne'suoi scritti polemici egli percuoteva gli avversari suoi senza pietà e senza moderazione; e li suoi adulatori servili, innalzando quel gran Critico molto al di sopra di Aristotele e di Longino, si azzuffavano ancora contro qualsiasi modesto oppositore che ricusava di consultar l'oracolo, e di adorare il loro idolo. In una Terra libera, un tal despotismo sembra fatto per provocare una generale opposizione, e lo zelo dell'opposizione di rado è sincero ed imparziale. Il dottore Lowth, prosessore a Oxford, in una lettera concludente e pulita, erasi difeso, ed aveva attaccato il Vescovo; e qualunque essere possa il merito d'una controversia insigni-

ficante, il silenzio e la confusione del Warburton e de' suoi schiavi, erano prove non equivoche della sua disfatta; ed io ancora, senza esservi spinto da nessuna offesa particolare, ebbi l'ambizione di rompere una lancia sullo scudo di quel gigante; e nel principio dell'anno 1770, le mie osservazioni critiche intorno il sesto libro dell' Eneide furono mandate alla stampa senza nome d'autore. In questo saggio poco esteso, mia prima scrittura inglese, io diressi i miei colpi contro la persona e l'ipotesi del Vescovo Warburton. Io provai, almeno con mia soddisfazione, che li misteri non erano un'invenzione degli antichi jerofanti, e che Enea giammai ne aveva assunto l'implego; che non avvi nè ragione nè motivo di dare ad una favola il carattere della allegoria, o di trasportare la scena dal lago d'Averno al tempio di Cerere; che tale stravagante supposizione è ingiuriosa del pari per il poeta e per l'uomo; e se Virgilio non fosse stato iniziato, egli non avrebbe potuto, e se stato lo fosse, non avrebbe voluto rivelare i secreti della iniziazione; che l'anatema d'Orazio, Vetabo qui Cereris sacrum vulgarit, attesta nel tempo medesimo e la sua propria ignoranza e l'innocenza del suo amico. Il vescovo di Glocester e la sua cabala adottato avendo il partito d'un discreto silenzio, il mio esame critico si perdette ben tosto nella folla dei libelli del giorno. Ma l'imponente approvazione dell'ultimo e migliore editore di Virgilio, il professore Heine di Gottinga, bilanciò, nella mia opinione almeno, tale freddezza del Pubblico. Egli aderì alla mia confutazione, e diede all' ignoto autore i titoli di Doctus et elegantissimus Britannus. Ma io non posso resistere alla tentazione di riportare il giudizio favorevole del Signor Hayley, poeta e sapiente egli stesso: " Una imbrogliata

ipotesi era tessuta per mezzo d'una catena lunga e stringente di citazioni e d'argomenti; la dissertazione sopra il sesto libro di Virgilio rimosta era per qualche tempo senza confutazione . . . . Finalmente si levò un Critico superiore, sebbene anonimo, il quale in uno dei saggi più giudiziosi e più spiritosi che la nostra nazione abbia prodotto, rovesciò compiutamente codesto edifizio fabbricato sopra cattivi fondamenti, e mise in tutta la sua luce l'arroganza e la futilità del suo preteso architetto ». Egli spinge l'indulgenza fino a giustificare l'acrimonia dello stile che il Tedesco più imparziale aveva moderatamente biasimato. Ma io non posso perdonare a me stesso d'aver trattato con disprezzo un uomo il quale, ad onta di tutti i suoi torti, aveva dei titoli alla mia stima; e meno ancora posso perdonarmi per avere vilmente celato il mio nome in un attacco personale.

Ne' quindici anni che trascorsero fra il mio Szegzo intorno lo studio della letteratura, ed il primo volume della Decadenza ce. codesta critica del Warburton, ed alcuni articoli nel giornale furono li soli scritti ch'io pubblicai. Io sono più specialmente obbligato a far conoscere l'impiego, ovvero a confessare la perdita del mio tempo dopo il fine de'mici viaggi fino alla morte di mio padre; intervallo, durante il quale, nessun dovere di professione non mi distrasse dai lavori e dai piaceri d'una vita studiosa.

1.º Appena io fui assoluto dallo sterile assunto delle rivoluzioni della Svizzera, mi inoltrai gradatamente dal desiderio alla speranza, dalla speranza al progetto, dal progetto all'esecuzione della mia opera istorica, senza nulla meno avère nozioni giustamente castte dei suni confini e della sua estensione. Gli Autori classici, comprendendori

61

Tacito, Plinio il giovine, e Giovenale crano i mici antichi e famigliari compagni. Insensibilmente io mi tuffai nell'oceano degli scrittori dell'Istoria Augusta; e discendendo d'epoca in epoca quasi sempre colla penna in mano, feci delle ricerche negli Autori originali si greci che latini, da Dione Cassio fino ad Ammiano Marcellino, dal regno di Trajano fino all'ultima età dei Cesari d'Oecidente. Le cognizioni sussidiario che forniscono le medaglie e le iscrizioni, sì geografiche che cronologiche, vennero a rischiarare li particolari oggetti ai quali esse si riportano, ed io mi servii delle collezioni del Tillemont, la cui inimitabile esattezza ha quasi il carattere del genio, per raccogliere e tenere a mia disposizione gli atomi perduti o disseminati delle istoriche rischiarazioni. Smarrito fra le tenebre del medio cvo, io cercai la mia strada negli annali, e nelle antichità italiane del dotto Muratori; e le raffrontai diligentemente colle lince parallele o transversali del Sigonio e del Maffei, del Baronio e del Pagi, riposandomi alfine sopra le rovine di Roma nel secolo XIV; ma non sospettando che non giungerci fino a questo ultimo capitolo, se non dopo un lavoro di sei volumi in quarto e di venti anni. Io devo citare con riconoscenza fra i libri de' quali feei acquisto, il Codice Teodosiano col comentario di Giacomo Gotofredo. Ne feei uso, ed uso grande come d'un libro d'istoria piuttosto che di giurisprudenza; ma cgli deve essere considerato per tutti i titoli come un deposito immenso e compiuto dello stato politico dell'Impero nei secoli IV e V. Credendo io allora, come tuttavia il credo, ehe la propagazione dell' Evangelio ed il trionfo della Chiesa, siano inseparabilmente legati alla decadenza della monarchia romana, misi nella bilancia le cause e gli effetti di questa rivoluzione, ed opposi li raeconti

e le apologie dei Cristiani medesimi, ai tratti d'inimicizia o di franchezza che li Pagani cuder fecero sovra le Sette nascenti. Le testimonianze degli Ebrei e dei Pagani riunite e rischiarate dal Dottor Lardner, guidarono le mie ricerche nelle sorgenti originali senza teneremene le veci; ed in una ampia dissertazione intorno le tenebre miracolose della Passione, trassi nel mio particolare le mie conseguenze dal silenzio d'un epoca di incredulità. Questo quadro mostra l'insieme di tutti gli studj preparatori alla mia storia diretti o indiretti, ma nella rigorosa esattezza essi non sono rinchiusi in questo periodo della mia vita. Le due estati degli anni 1771 e 177a, che stanno fra la morte di nito padre ed il mio stabilimento a Londra, ne rivendicano una parte.

2.º Si intraprenderebbe un lungo assunto ove si volesse passare a rassegna, caratterizzandole, tutte le cognizioni che noi abbiamo acquistate in nna vita passata nel mezzo d'una libera comunicazione cogli uomini e coi libri. Ma fra queste cognizioni generali noi stabiliamo dei gradi d'amicizia e di stima. Conformemente alla savia massima, multum legere potius quam multa, io lessi ancora e rilessi le immortali opere dei . Francesi e degli Inglesi; li Classici latini ed italiani. Li miei studi greci, sebbene meno assidui di quanto io m' era proposto, nutrirono e dilatarono la mia conoscenza di codesta lingua incomparabile. Omero c Senofonte furono sempre li miei autori favoriti; ed io aveva quasi posto in istato di passare alla stampa un saggio intorno la Ciropedia, il quale, per mio avviso, non è privo di merito. In una certa età, le opere nuove che fanno dello strepito sono il solo pascolo di un gran numero di persone; ed il più austero erudito è

tentato quelche volta di rompere la linea pel solo motivo di soddisfare la sua curiosità, e per eonoscere l'argomento delle conversazioni generali del Mondo. Ma la terza lettura ch'io feci dei comentari del Blackstone dipendette da più rispettabili motivi; ed un ampio e critico estratto di quell' Opera inglese fu la mia prima seria produzione nella naturale mia lingua.

3.º Il mio ozio letterario era molto meno perfetto, e neno indipendente che noa sembrerà ad occhi stranieri. Nel tumulto di Londra io maneava di libri; nella solitudine dello Hampshire io non era padrone del mio tempo. Le cure domestiche turbarono di quando in quando il mio riposo, ed io dovrei arrossire della mia insensibilità filosofica, se avessi potuto trovare tempo o gusto per lo studio nell'ultimo fatale stato del deperimento e della fine di mio padre.

Il licenzismento della milizia alla fine della guerra, aveva restituito il Maggiore, novello Cincinnato, alla vita rustica. Li suoi lavori erano utili, li suoi piaceri innocenti, moderati li suoi desideri; e sembrava che mio padre godesse di quello stato di felicità, celebrato dai poeti e dai filosofi come il più conforme alla natura ed il meno soggetto ai capricci della fortuna.

Beatus ille qui procul negotiis (Ut prisca gens mortalium) Paterna rura bobus exercet suis

Ma l'ultima indispensabile condizione mancava alla felicità di mio padre; egli non era esente di debiti. Le cure e le pene dell'età avanzata punivano in lui severamente gli errori della gioventu. Un primo imprestito con ipoteca, ch'egli prese quando io tornai da Losanna, gli avera procacciato un soccorso insufin-

Solutus omni foenore.

ciente e passeggiero. Gli annuali interessi, ed altri carichi ch'egli doveva soddisfare, considerevolmente restringevano le sue readite. La milizia era stata per lui una sorgente di spese. Una affittanza rustica non era nelle sue mani un affare lueroso : le spese e i danni d'un'antica lite lo opprimevano; ed ogni anno moltiplicava il numero e staneava la pazienza dei suoi creditori. In tali penose circostanze, io diedi il mio consenso ad una ipoteca addizionale, alla vendita di Putney, ed a tutti li sacrifizi che ruddolcire potevano il rovinoso suo stato. Ma cgli non era più capace di sforzi e di coraggio, c le dilazioni che otteneva con difficoltà erano pe'mali suoi rimedi che non li facevan guarire (remedia malorom, potius quam mala differebat). Le angoscie della vergogna, della tenerezza e dei rimproveri ch'egli si faceva, stancavano continuamente ed essurivano gli spiriti suoi. La sua costituzione fu alterata; egli perdette le forze e la vista: li progressi rapidi dell'idropisia lo fecero avvisato della sua fine, e lo trassero nella tomba il giorno 10 novembre 1770, nell'anno sessantesimo quarto della sua età. Avvi nella famiglia una tradizione la quale yuol far credere che al Signor Guglielmo Law, suo antico istitutore, dovesse il pupillo quel carattere leggiero ed incostante, confidando sempre nelle variazioni della fortuna, ed essendo sempre il giuoco dei suoi capricci. Ma tali errori del suo carattere erano felicemente compensati dalle qualità del cuore, dai più vivi sentimenti d'onore e di umanità. La grazia della sua persona, la politezza delle sue maniere, la sua naturale allegria facevan sì che egli fosse dappertutto favorevolmente ricercato ed aecolto; e nelle vicissitudini dei tempi e delle opinioni, il suo spirito independente erasi

# CAPITOLO DECIMOSETTIMO

da lungo tempo liberato dalle passioni e dai pregiudizi della sua educazione Tory. lo mi sottomisi ai decreti della natura, e la soddisfasenze testimonianza ch'io rendeva a me stesso d'aver adempiuti tutti i doveri della pietà figliale, rattemperò il mio dolore.

## CAPITOLO DECIMOTTAVO

L'autore stabilisce la sua residenza in Londra. Egli il accinge alla sua grand'opera della Decadenza ce. Egli diviene Membro del Parlamento. Sua giudizio intorno i principali personaggi della Camera del Comuni, il Lord North, il Signor Fox ee, Egli pubblica il primo velume della sua istoria. Baggangli dell'accoglienza den riceve dal Pubblico. Giudizio e lettera del Signor Hume all'Autore.

 ${f A}$ ppena ebbi resi a mio padre gli ultimi e solenni uffizi, ed il tempo e la ragione ebbero nel mio spirito rimessa una sufficiente calma, io pensai a formare il piano d'una vita independente, più appropriata alle mie circostanze ed alle mie inclinazioni. Ma le faccende erano così imbrogliate, e li mici sforzi tanto deboli e lenti, che due anni quasi trascorsero prima che io potessi liberarmi dagli affari e dalle cure della campagna, e trasportare la mia residenza da Buriton a Londra. Durante questo intervallo, io continuai a dividere il mio tempo fra la città e la campagna. Ma la mia novella situazione era abbellita dalla speranza; il mio soggiorno a Londra si prolungò nella state, ed alcune corse e visite fatte a distanze sufficientemente notabili della città, variarono un poco l'uniformità di questa vita. La soddisfazione de' miei desideri (essi non crano smoderati) incontrò di rado una difficoltà nella mancanza di danaro o di credito. Giammai la visita d'un mercante importuno non venne a ferire il mio orgoglio; e il rincrescimento del passato o le cure dell'avvenire

difficilmente avrebbero potuto alterare l'ora prescute, sempre occupata nello studio, o nella società. La mia coscienza non mi rimprovera nesun atto di stravaganza o di ingiustizia, e ciò che delle mie sostanze mi resta mi promette soddisfacenti ed onorevoli risorse per l'età avanzata. Io non mi estenderò punto parlando de' mici affari economici, i quali non saprebbero recare utilità alcuna nè alcun piacere al lettore. La prudenza egualmente che la pulitezza stabiliscono la regola, che queste confidenze si riserbano per l'orecchio dell'amico particolare, senza esporre la nostra situazione all'invidia od alla pietà degli stranieri; perocchè l'invidia produce l'odio, e la pietà è troppo vicina al disprezzo. Ma io sono inclinato a credere, ed anzi affermo, che collocato in una diversa situazione, o più povero o più ricco, non avrei mai adempiuto il carico, od acquistata la riputazione di storico; che il mio spirito sarebbe stato soffocato dalla povertà e dal disprezzo; ovvero che le cure ed il lusso d'una fortuna superflua avrebbero recato nocumento alla applicazione che esige il lavoro.

lo aveva conseguito allora il primo fra i beni di questo mondo, l'independenza; era il padrone assoluto delle mie ore edlel mie azioni; e non andava ingannato nella speranza, che lo stabilimento della mia biblioteca in città mi permetterebbe di dividere il giorno fra la socictà e lo studio. Ogni anno dilatava il circolo delle mie conoscenze, cd aumentava il numero de' miei compagni morti e vivi. Le botteghe e le vendite all'asta presentano irresistibili tentazioni ad un dilettante di libri; e per iscrivere la mia istoria si esigeva un fondo di materiali diversi che si doveva sempro aumentare. La milizia, i viaggi, la Camera dei Gomuni, la fama d'autoro contribuirono a moltiplicare le mie relazioni. Io era Membro dei Glub più notabili: e prima di abbandonare l'Inghilterra nell'anno 1783, eranvi poche persone di qualche distinzione, nel mondo letterario o nel politico, alle quali io fossi ignoto. Egli è certo ch'io potrei trattenere il lettore con una galleria di ritratti e con una collezione di aneddoti; ma io condannai sempre l'uso di trasformare delle Memorie particolari ia una collezione di satire, o di lodi. Passai per mia elezione la maggior parte dell'anno in città; ma ogni volta che io aveva il desiderio di respirare l'aria della campagna, aveva un ospital ritiro a Sheffield nel Sussex presso la famiglia del mio stimabile amico, il Signor Holroyd, il quale, sotto il nome di Lord Shefield, è conociuto vantaggiosamente dal Pubblico.

Non sì tosto io fui stabilito nella mia casa e nella mia biblioteca, mi secinsi alla composizione del primo volume della mia Opera. Al primo colpo d'occhio tutto era oscuro e dubbioso fino al titolo dell' Opera, l'epoca precisa della decadenza e della caduta dell'Impero, li confini dell'introduzione, la divisione dei capitoli e l'ordine della narrazione; e fui tentato sovente di abbandonare un lavoro di sette anni. Lo stile dell'autore deve essere un'immagine del suo spirito; ma la scelta e la pieghevolezza delle espressioni sono il frutto dell'esereizio. Mi bisognò fare molti saggi prima di poter cogliere il tuono di mezzo fra quello della insipida eronaca, e l'altro della deelamazione di un retore. Tre volte io rifeei il primo eapitolo, e due volte il secondo ed il terzo prima di essere bastantemente contento del loro effetto. lo mi inoltrai quindi con passo più eguale e più facile; ma mi bisognò tornare tre volte di seguito intorno si capitoli XV c XVI per ridurli, da un grosso volumeche formavano, nella loro presente estensione; ed essi potrebbero essere ristretti ancora senza che vi perdessero nè i fatti nè il senso. Si può fare il rimprovero opposto alla narrazione concisa e superficiale dei primi regni da Comodo fino ad Alessandro: difetto ch'io non intesi osservato da altri che dal Signor Hume nel suo ultimo viaggio a Londra. Un tale oracolo merita di essere consultato ed obbedito con una ragionevole sommissione. Ma io mi disgustai ben tosto della modesta pratica di leggere il manoscritto agli amici miei. Fra questi, gli uni vi lodano per pulitezza, gli altri vi criticano per vanità. Il miglior giudice del suo lavoro è l'autore: nessuno ha meditato tanto profondamente il suo soggetto; nessuno è tanto sinceramente interessato nel suo buon esito.

lo andai debitore all'amicizia del Signore Elliot, al presente Lord, della mia elezione al Parlamento per il Borgo di Leskeard. Lo vi sedetti nel principio delle memorabili differenze fra l'Inghilterra e l'America, e diedi in silenzio il mio voto sincero forse più per li diritti che per gli interessi della Madre-patria. Dopo essermi per qualche tempo abbandonato ad ingannatrici speranze, la prudenza mi condannò a ridurmi all'amile parte di muto. Nè la natura, nè l'educazione non mi avevano armato dell'intrepidezza di spirito e di voce:

Fincentem strepitus, et natum rebus agendis. L'orgoglio aumentava la timidezza, e perfino il hono successo della mia penna mi lasciò desiderar meno di tentare il huon successo della parola. Ma io assisteva ai dibattimenti d'una libera Assemblea; era testimonio degli attacchi e della difosa, dell'eloquenza e della ra-

gione; osservava da vicino i caratteri, le mire, e le passioni dei primi uomini del tempo. La causa del governo era sostenuta con abilità dal Lord North, uomo di stato, d'una integrità senza macchia; consumato maestro nei dibattimenti; che maneggiar sapeva con eguale destrezza le armi della ragione e del ridicolo, Egli era seduto sul Banco della tesoreria fra il suo avvocato, ed il suo sollecitatore generale, le due pietre angolari dello Stato e delle Leggi, magis pares, quam similes; ed il ministro poteva abbandonarsi ad un lieve sonno (1) appoggiato come egli 'era dall' una parte e dall'altra alla ragione maestosa d'un Thurlow, ed alla sapiente eloquenza d'un Wedderburne. Dall'altra parte della Camera, una potente ed ardente Opposizione aveva per sostegno la declamazione viva del Barrè, la sottigliczza legale del Dunning, l'abbondante e filosofica immaginazione del Burcke, e la vecmenza degli argomenti del Fox, il quale, nel dirigere un partito, si mostrava degno di dirigere un Impero. Da tali nomini ogni operazione di guerra e di pace, ogni principio di giustizia o di politica, ogni questione d'autorità o di libertà erano attaccate e difese; c l'obbietto di quegli importanti dibattimenti era l'unione o la separazione fra la Gran-Brettagna e l'America. Le otto Sessioni duranti le quali io sedetti nel Parlamento, furono una scuola di prudenza civile; la prima e la più necessaria virtù dell'istorico.

Il volume della mia storia, che la novità ed il tumulto d'una prima sessione avevauo un poco ritarda-

<sup>(1)</sup> Lord North si abbandonava effettivamente ad un lieve sonno nel Parlamento, durante i più animati dibattimenti sulla sua Amministrazione.

to, era vicino allora a passare sotto il torchio. Il libraio Elmsly, mio amico, avendo temuto gli azzardi della ventura, io mi aecomodai a faeili eondizioni eol Signor Tommaso Cadell, librajo rispettabile, e eol Sig. Guglielmo Straham, distinto stampatore; ussunsero essi la eura e corsero il rischio d'una pubblicazione, la quale più faceva valere il nome della bottega che quello dell'autore. L'ultima correzione delle prove fu rimessa alla mia vigilanza; e molti difetti di stile, non avvertiti nel manoseritto, mi colpirono e furono corretti nel foglio stampato. Le nostre speranze erano state sì moderate, che noi avevamo limitato l'impressione originale a cinquecento copie, numero che il genio profetico del Signor Strahan volle duplicare. Durante codesto terribile intervallo, io non fui ne esaltato dalla ambizione della fama, nè abbattuto dal timore del disprezzo. Io sentiva nella mia coscienza la testimonianza della mia applicazione e della mia esattezza. L'istoria è il più popolar genere di composizione, non meno intelligibile per la capacità più elevata che per la più mediocre. Io aveva scelto un subbietto famoso. Roma è famigliare egualmente allo sculare ed all'uomo di Stato; e la mia narrazione cominciava dove finiscono le classiche letture. Io m'era inoltre lusingato, che una epoca piena di lumi e di libertà accoglierebbe senza scandalezzarsi un esame delle eause umane dei progressi e dello stabilimento del Cristianesimo.

Egli mi riesce malagerol cosa parlare del buon esito del opera senza tradire la vanità dello serittore. La prima edizione fu consumata in pochi giorni; una soconda, una terza appena bastarono alle riecrehe, e la proprietà del librajo fu invasa due volte dai pirati di Dublino. La mia opera era su tutti gli serittoj, e so-

pra quasi tutte le toilettes; il gusto del giorno o la moda coronarono l'istorico, ed il generale concerto non fu turbato dal mormorio di nessuna eritica profana. Gli uomini non accordano mai più liberamente il favor loro che allorquando un merito originale si discopre ad essi; e la scambievole sorpresa del Pubblico e del suo favorito, produce vive impressioni di sensibilità che non saprebbero riaccendersi in una seconda occasione. Se io mi sentii lusingato da questa unione di clogi, l'approvazione dei mici giudici mi penetrò d'una più profonda soddisfazione. Il Dottore Robertson col suo naturale candore abbracciò il suo disecpolo. Dicci anni di lavoro furono più che pagati da una lettera del Signor Hume; ma io non ebbi mai la presunzione di aecettare un posto nel triumvirato degli storici inglesi.

Questa lettera originale e curiosa diletterà il lettore, ed il piacere che gli cagionerà la sua comunicazione non gli permetterà di farne un rimprovero alla mia vanità.

» Ediamburgo li 18 Marzo 1776. Mio caro Signore, mentre io sto ancora divorando con aridità eguale al l'impazienza il vostro volume istorico, non posso resistere al bisogno di lasciarvi penetrare in parte questa impazienza mia, ringraziandovi pel vostro gradito presente, ed esprimendovi la soddisfazione cagionatami dall'Opera vostra. Sia che io consideri la dignità del vostro stile, la profondità del vostro subbietto, o la catensione del saper vostro, il vostro libro mi sembra egualmente degno di stima; e vi confesso, che se io non avessi già goduto il bene della vostra personale cono-cenza, un'Opera tale, nel nostro secolo, di mano d'un luglese, m'arrebbe cagionato qualche sopresa.

Voi ne potete ridere, ma siccome egli mi sembra che li nostri compatriotti siansi abbandonati presso a poco per un intera generazione ad una fazione barbara ed assurda, ed abbiano interamente trascurato tutte le arti belle, io più non mi espettava da parte loro nessuna pregievole produzione. Sono sicuro che voi risentirete una compiacenza come la provo io medesimo nel sapere, che tutti gli uomini di lettere di questa città si riuniscono nell'ammirare l'Opera vostra, e nel bramare premurosamente la sua continuazione.

" Quando io intesi parlare, è già qualche tempo, della vostra intrapresa, confesso che fui curioso un poco di vedere come voi sapreste trarvi d'impaccio nell'argomento dei due vostri ultimi espitoli. Io trovo che osservaste un prudentissimo temperamento; ma ell'era impossibil cosa trattar quel subbietto in modo che non si potessero formar sospetti contro di voi, e dovete aspettarvi che insorgeranno dei clamori. Se avvi qualche cosa che ritardar possa nel mondo il vostro buon esito, egli è ciò appunto, perocchè per ogni altro rispetto la vostra Opera è fatta per riescire generalmente. Ma fra molti altri segni di decadenza, la superstizione che prevale in Inghilterra annuncia la caduta della filosofia e la perdita del buon gusto; e sebbene nessuno più di voi sia capace di farli rivivere, voi avrete probabilmente ne' vostri principi qualche combattimento da sostenere. Io vedo quanto sia grande la vostra incertezza intorno l'autenticità dei poemi dell'Ossian. Essa per certo è fondata. Diffatti ricsce strano che a qualche uomo di buon senso abbia potuto sembrare cosa possibile che più di ventimila versi, e con essi innumerevoli fatti istorici, sieno stati conservati per cinquanta generazioni dalla sola tradizione

verbale, e dalla più grossolana forse di tutte le nazioni curopee, la più misra e necessitosa, la più torbida e la meno stabile. Quando una supposizione è contaria tanto al senso comune, non avvi in suo favore nessuna positiva testimonianza la quale meriti giammai che vi si abbia riguardo. Gli uomini hánno una proposione grande per affermar come testimonj tutto ciò che lusinga le loro passioni, e i loro pregiudizi nazionali. Voi siete dunque per noi più che indulgente esitando intorno questo subbietto.

"» Io debho dirvi che noi tutti siamo impazientissimi di sapere che la vostra collezione di materiali pel vostro secondo volume sia compiuta, e di più che voi siate notabilmente inoltrato nella sua composizione. Io vi parlo più a nome degli amici mici che di me stesa, perocchè io non debho aspettarmi di vivere quanto basta per vederne la pubblicazione. Il volunte che verrà appresso sarà di una esceuzione più delicata che il precedente; ma-io mi fido alla vostra prudenza per sapervi sbrigare dalle difficoltà, ed in ogni caso per disprezzare le grida dei bigotti... Voi avete del coraggio. Sono con molta stima mio caro Signore ce. e. o. Davara Hesa.

Alcune settimane dopo, ebbi il doloroso piacere di vedere il Signor Hume quando passò da Londra; il suo corpo era debole, fermo il suo spirito. Egli morì il giorno 25 agosto dello stesso anno 1776, a Edimburgo della morte d'un filosofo.

### CAPITOLO DECIMONONO

Secondo viaggio dell' Autore a Parigi, dove egli è chiamato dal Signore, e da Madama Necker. Alcuni ragguagli intorno i letterati ch'egli vi vede, il Sig. De Buffon ce. Sue questioni coll'abbate Mably. Quanto vaglia quello serittore. L' Autore torna in Inghilterra, e rende conto delle questioni letterarie e teologiche che gli sono state suscitate in occasione della sua Opera.

Cali inviti pressanti del Signore e di Madama Necker determinarono il mio secondo viaggio a Parigi. Essi avevano visitato l'Inghilterra nella state precedente. Io trovai al mio arrivo il Signor Necker Direttore generale delle finanze, che godeva della confidenza del suo Signore, ed era nel colmo della sua popolarità. La sua ricchezza particolare lo metteva in istato di sostenere nobilmente la sua situazione; e la sua moglie, della quale io aveva già da lungo tempo ammirato l'ingegno e le virtù, era maravigliosamente adatta a dar tuono alla conversazione, sì alla sua mensa come nel circolo. Io fui introdotto qual loro amico nella miglior compagnia dei due sessi, presso li ministri stranieri di tutte le nazioni, presso li più grandi nomi di Francia, e le persone le più distinte sotto tutti i rapporti. Io ne fui onorato con testimonianze di bontà e di gentilezza, che la riconoscenza non può lasciarmi dimenticare, nè la modestia permettermi di narrare. Le cene del bel mondo sovente si prolungavano fino alle ore del mattino; nulla meno ebbi occasione di consultare la Biblioteca reale e quella della abbazia di S. Germano; ed il libero uso dei libri che furono lasciati in mia disposizione, mi fornisce sempre nuovi motivi di lodarmi di quelle helle instituzioni. Io non cercai, nè cabifai la società degli uomini di lettere; ma mi chiamai felice nel fare la conoscenza del Signor De Buffon, nel quale il genio più sublime andava unito alla più amabile semplicità di spirito e di maniere. Mi trovai a tavola, presso il mio vecchio amico Signor De Foncemagne, impegnato in una questione col Signor abbate De Mably; ed il suo spirito geloso ed irascibile si vendicò a spese di un'Opera ch'egli cra incapace di leggere nel suo originale.

Siccome io potrei essere parziale nella mia oausa, così trascriverò un passo d'un critico sconosciuto; facendo soltanto osservare, che questa questione era stata preceduta da un'altra in casa di una Dama, vecchia giansenista, la contessa di Froulay.

» Voi eravate, mio caro Thédon, presso il Signor De Foncemagne nel giorno in cui il Signor abbate de Mably, ed il Signor Gibbon vi pranzarono in gran compagnia. La conversazione a aggirò quasi interamente intorno la storia. L'abbate essendo un profondo politico; la voltò intorno l'amministrazione quando fummo ai frutti: e siecome per canttere, per umore, per l'abitudine di ammirare Tito Livio, egli non apprezza che il sistema repubblicano, così egli si miaca vantare l'eccellenza delle repubbliche, ben persuaso che il dotto Inglesc in tutto lo approverebbe, ed ammirrerebbe la profondità del Genio che aveva fatto ad un Francese avvisare tutti quelli avvantaggi. Ma il Signor Gibbon, sistrutio dall'esperienza degli inconvenienti d'un governo popolare, non si mostrò punto concordo.

nel suo avviso, e generosamente assunse la difeas del governo monarchico. L'ablaste volle convincenlo con Tito Livio e con alcuni argomenti tratti da Pitutreo in favore degli Spartani. Il Signor Gibbon, dotato della più felice memoria, ed avendo presenti nella mente tutti i fatti, dominò ben tosto la conversazione, l'abbate si corrucciò, si lasciò trasportare, disse delle cose ingrate; l'Inglese, conservando la flemma della sua nazione, coglieva li suoi vantaggi, e stringeva l'abbate con tanto miglior risucisti in quanto che la collera lo andava sempre maggiormente alterando. La conversazione si riscaldava, ed il Signor De Foncemagne la interruppe alzandosi da tavola, e passando nella sala dove nessuno cibbe la tentazione di rinnovarla» (1). Corsero quasi due anni fra la pubblicazione del prima

(1) Si possono giustamente lodare fra le Opere vuluminose dell'abbate de Mahly (vedi il suo elogio composto dall'abbate Brizard), li principi del Diritto pubblico dell' Europa, e la prima parte delle osservazioni sopra la storia di Francia. La maniera di scrivere l'istoria contiene altresì alcuni precetti utili, e delle giudiziose riflessioni. Il Mahly amava la virtù e la libertà, ma la sua virtù era austera, e la sua libertà non poteva sopportare nessun eguale. Re, Magistrati, Nobili, Scrittori di grido, erano tutti l'oggetto del suo disprezzo, del suo odio, o della sua invidia. Ma le sue ingiurie al Voltaire, allo Ilume, al Buffon, all'abbate Raynal, al Dottore Robertson, ed a tutti quanti, non fanno torto che a lui solo. "Avvi nulla di più fastidioso (dice il pulito censore) d'un Signor Gibbon il quale nella sua eterna storia degli Imperatori Romani, sospende ad ogni tratto la sua insipida e lenta narrazione, per ispiegarvi la causa dei fatti che voi state per leggere? ( Maniera di scrivere l'istoria pagina 124; vedi uu altro passo pagina 180) Ma io vò debitore al Signor Abbate di Mably di due avvocati di merito; del critico francese anonimo e del mio amico Signor Hayley. (Nota dell'Autore)

mo volume e il ripigliamento del mio lavoro per il secondo. Io devo addurre i motivi d'un sì lungo ritardo, 1.º Dopo un intervallo assai breve di riposo, io soddisfeci la curiosità mia abbandonandomi a studi di ben diversa natura. Feei, assistendo alle dimostrazioni del Dottor Hunter, un corso di anatomia, cd assistetti ad alcune lezioni di chimica date dal Signor Higgins, Li principi di queste scienze ed il mio gusto per le Opere di storia naturale contribuirono a moltiplicare le mie idee e le mie inimagini; e gli anatomici ed i chimici mi troveranno qualche volta ne'loro domini-2.º Io mi avviluppai forse troppo nel fango delle quistioni dell'Arianesimo; e molti giorni di lettura, di meditazione e di lavoro furono perduti nell'inseguire un fantasma. 3.º Ell' è difficil cosa disporre con ordine e con chiarezza gli avvenimenti così variati del secolo di Costantino; ed il mio primo Saggio intorno questa materia mi disgustò a segno, che gettai tra le fiamme cinquanta fogli di già scritti. 4.º Da questo conto si devono sottrarre sei mesi di soggiorno e di piaceri a Parigi. Ma quando io ripigliai il mio lavoro, mi avvidi de' mici avanzamenti. Io m'era fatto padrone del mio stile e del mio soggetto, e poteva lavorare di più, meno rimanendomi a cancellare od a correggere. Mia pratica fu sempre modellare alla prima un lungo paragrafo, farne il saggio al mio orecchio, confidarlo alla mia memoria, e sospendere l'azione della penna fino a clic il mio lavoro ricevnto avesse il suo ultimo ripulimento. Aggiungerò io che non ebbi mai lo spirito più vigoroso, nè la composizione più faeile che nell'inverno, in mezzo al tumulto della società e del Parlamento?

Se io avessi pensato che la maggior parte dei let-

tori inglesi fosse tanto appassionatamente attaccata al nome stesso ed all'ombra del Cristianesimo; se io avessi preveduto che gli uomini divoti, timidi o prudenti, sarebbero offesi con una sensibilità tanto delicata, o fingerebbero di esserlo, avrei potuto forse raddolcire li due fatali Capitoli, i quali, senza conciliarmi molti amici, procacciar mi dovevano un sì gran numero d'ayversari. Ma lo strale era scoccato, alzato il grido d'allarme, e se la voce dei nostri sacerdoti fu acuta e strepitosa, io debbo almeno congratularmi meco stesso, che le armi della persecuzione non crano in lor potere. Io m'attenni alla savia risoluzione di abbandonarmi per li miei scritti, e per la mia persona alla equità del Pubblico, fino a che il Signor Davies di Oxford s'avvisò di attaccare non la credenza religiosa, ma la fedeltà dell'istorico. La mia difesa, la quale portava più il carattere del disprezzo che quello della collera, divertì per un momento l'oziosa attività della capitale; e la parte più ragionevole degli uomini di mondo, ed anche del Clero, parve soddisfatta della mia innocenza e della mia esattezza. lo non avrei stampato quella difesa in quarto pel timore non l'avessero legata e conservata insieme all' Opera. Confermo con sangue freddo, dopo dodici anni d'intervallo, il mio giudizio sopra il Davics ed il Chelsum ec. Una vittoria contro tali antagonisti era una umiliazione grande abbastanza. Tuttavolta essi furono ricompensati in questo mondo. Per verità il povero Chelsum rimase negletto; ed io non ardisco vantarmi di aver fatto vescovo il Dottor Watson, prelato pieno di cognizioni e d'uno spirito ornato. Ma io ebbi il piacere di procacciare una pensione regale al Signor Davies, ed al Dottore Apthorpe una fortuna d'Arcivescovo. Il loro buon esito incoraggiò lo zelo dell'Ariano Taylor e del metodista Milner. e di molti altri, che mi ricscirebbe difficile di rammentare, e dei quali tornerebbe a noja cercare i nomi. Ve ne sono dei più rispettabili; quelli del Dottore Priestley, del Signor Davide Dalrymple e del Dottor White, i quali onorano la lista de' miei avversari, e tutti li Polemici delle due Università, scagliarono il loro libello, o il loro sermone contro l'impenetrabile silenzio dell'istorico di Roma. Il Dottore Priestley nella sua Istoria della corruzione del Cristianesimo, gittò li suoi due guanti al vescovo Hurd ed al Signor Gibbon. Io evitai la disfida con una lettera nella quale esortava il mio avversario ad illuminare il Mondo colle sue scoperte filosofiche, ed a rammentarsi che il merito del suo predecessore Servet, si riduce ora ad un solo passo nel quale trovasi indicata la circolazione del sangue nei polmoni venendo dal cuore e tornandovi. Invece di prestar fede a questo amichevole avviso, l'intrepido filosofo di Birmingham continuò a scaricare la sua doppia batteria contro quelli che credono troppo, e quelli che credono troppo poco. In quanto alle mie repliche, egli non ha nulla a sperare od a temere. Ma il suo scudo sociniano fu traforato a molte riprese dalla lancia dello Horsley , e la sua tromba di sedizione potrebbe disgustare alfine li magistrati d'una nazione libera.

La professione ed il grado del Sir Davide Dalrymple diedero al suo atile un più decente colorito. Ma egli analizzò ogni passo separato dei due Capitoli colla minuta aridità d'un disputatore; e siccome egli si applicò con tutta l'industria a eccrare qualche difetto, egli può avere avuto la fortuna di trovarne alenno. Egli si mostrò ne' suoi annali della Seozia accurato compilatore e critico esatto. lo feci sempre degli elogi, e li confermo, agli cloquenti sermoni del Dottor White, predicati nel pulpito di Santa Maria di Oxford. Se alcuni tratti poco onesti di acrimonia si mescolarono agli attacchi ch' egli mi diresse, ciò avvenne perchè egli era obbligato in quel luogo e davanti quell' uditorio a parlare la lingua del paese. Io sorrisi ad un passo d'una delle sue lettere particolari al Signor Badeock: » Il pezzo nel quale noi ci facciamo incontro al Gibbon, deve essere brillante, e deve sorprendere.

Il Dottore Edward in un sermone predicato avanti l'Università di Cambridge fece degli elogi all' Opera n la quale non può perire che colla lingua medesima; e risguarda l'autore come un formidabile nemico. Egli per verità si sorprende che più ingegno e maggior sapere non siano stati impiegati nella difesa d'Israele; che li prelati e li dignitari della Chicsa (oh qual buon uomo!) non sieno vicendevolmente venuti in gara chi pianterebbe più addentro un sasso nella fronte di quel Golia.

Ecco come il Monthly Review (1) del mese d'ottotre 1790 si spiega sopra i diversi attacchi dei quali la mia Opera fu l'oggetto. » Ma la forza della verità ci obbliga a confessare che, nei differenti attacchi diretti contro il nostro settico istorico, noi scopriamo appena lievi traccie di erudizione profonda e scelta, o di critica solida, e di riererche esatte; che noi risentiamo troppo sovente il disguesto dei ragionamenti vaghi e che nulla provano; dei frizzi fuor di luogo; dei pretesi tratti di spirito vuoti di senso; del linguaggio amaro della bigotteria, o del gergo dell' entusiasmo;

(1) Giornale inglese riputato.

delle futili argomentazioni e delle invettive grossolane. Imbizzarrito e gonfio per la debolezza de' suoi antagonisti, l'autore non si abbassa a metter mano alla spada della controversia.»

Confessiamo frattanto con franchezza, che io fui spaventato dalla prima apparizione dell' Ordinanza ecclesiastica contro di me seagliata. Ma appena ebbi riconosciuto che in tutto quel vano strepito altro non v'era di nocevole che l'intenzione, li mici timori si convertirono in isdegno; e dappoi ogni sentimento di indignazione o di curiosità diè luogo alla più intera e più tranquilla indifferentia.

#### CAPITOLO VENTESIMO

L'Autre presenta al governo la Memoria giustificativa in risposta al manifesto della Francia nella guerra d'America. Alcune osservazioni intorno la replica che vi fu fatta dal Beaumarchais. Fgli è nominato Lord dell'Ufficio del Commercio. Pubblica il secondo ed il terzo volume della sua istoria. Accoglienza che ricevono. Egli è strascinato nella cuduta della amministrazione del Lord North, e perde il suo impigo.

n'altra controversia di ben diversa natura venne tosto dopo a porre ostacolo alla continuazione della mia istoria. A richiesta del Lord Cancelliere e del Lord Weymouth, allora Segretario di Stato, io ebbi a difendere la giustizia delle armi inglesi contro il manifesto della Francia. Tutta la corrispondenza del Lord Stormont, nostro ultimo ambasciatore a Parigi, mi fu data ad csaminare, e la Memoria giustificativa ch'io scrissi in francese, dopo aver ricevuto l'approvazione dei ministri del Gabinetto, fu mandata come Carta di Stato alle varie Corti d' Europa. Lo stile e la maniera no ebbero lode dallo stesso Beaumarchais, il quale, nella sua disputa particolare, si provò a farvi una replica; ma egli mi lusinga attribuendo la Memoria al Lord Stormont, e le sue grossolane invettive provano la dimenticanza d'ogni moderazione della quale si risente lo stesso spirito dell' Autore. Egli riconosce che lo stile non sarebbe senza grazia, nè la logica senza giustezza, se fossero veri i fatti, il che egli assume di contraddire. In quanto ai fatti non son io che me ne rendo garante; io parlo come un avvocato, secondo le mie note. Ma si può giudicare della veracità del Beaumarchais dalla sua asserzione che la Francia in forza del Trattato di Parigi dell'anno 1763 era limitata ad un certo numero di vascelli da guerra. Dietro le lagnanze del duca di Choiseul, egli fu costretto a ritrattare quell'audace menzogna.

Fra le onorevoli relazioni ch'io ebbi, posso insuperbirmi con fondamento dell'amicizia del Sig. Wedderburne, allora avvocato generale, il quale oggidi onora il titolo di Lord Loughborough, e l'Uffizio di Chief justice nella Corte di Common pleza (t), in grazia della sua viva raccomandazione e delle favorevoli disposizioni del Lord North, io fui nominato uno dei Lord Commissari dell' Uffizio di Commercio e delle Piantagioni; e la mia rendita particolare ricevette un aumento positivo di sette in ottocento lire di sterliai all'anno. La iminaginazione d'un oratore avversario può rappresentare sotto i vivi colori del ridicolo l'aggiornamento preptito » e le sedute di vacanza no ni

(1) Voler tradurre letteralmente queste parole sarebbe uno siguarde; esse sono l'una il titolo d'un utilizio e l'altra il nome d'un tribunale ai quali noi non possediamo niente di analogo. Vi sono due uffaj in Inghilterra che danno il titolo di Chief justice (chiamiamoli presidenti); avvi il Chief justice o' the king's bench (il presidente della Corte ed Re), ed il Chief justice o' the Common pleas; il presidente della Corte delle cause comuni; il loro uffisio conferisce a tutti due il titolo di Lord. Il primo preside la Gorte che determina e giudica le cause della Corona, le cause di Stato, tradigioni; fellonie ce. Il secondo presided quella che determina e giudica le cause civili in generale, tutte le cause reali e personali. Common Larv.

terrotte dell'Uffizio di Commercio».(1) Ma bisogna confessare che li nostri doveri crano mediocremento severi; e che io ebbi un riposo d'un buon numero di giorni e di settimane, senza che il mio impiego mi obbligasse ad abbandonare la mio biblioteca. La mia accettazione d'un impiego indispose contro di me alcuni Capi dell'Opposizione coi quali aveva vissnto in abituale intimità, e fui molto ingiustamente accusato di disertare da un partito nel quale io non m'era arrolato giammai.

L'aspetto della prossima sessione del Parlamento era burrascoso e pericoloso. Assemblee o riunioni di contea, petizioni e comitati di corrispondenza, anunziavano il pubblico malcontentamento; e gli amici del Governo, invece di votare con una maggiorità trionfante, crano spesso ridotti a combattere, e qualche volta a soccombere. La Camera dei Comuni adottò la mozione dal Signor Dunning » che l'influenza della Corona crasi aumentata, si aumentava, e doveva essere diminuita ». Ed il Bill di riforma del Signor Burke fu seritto con abilità, presentato con eloquenza, e sostenuto da un gran numero di Membri. Il nostro ultimo presidente, il Segretario di Stato per l'America, si salvò appena da una sentenza di proscrizione; ma lo

<sup>(1)</sup> Non dimenticherò mai il piacere con cui quell'inge-guoso e fecodo oratore, il Sigore Burke, fu sacolato dalli due lati della Camera, e da coloro perfino dei quali egli proscrivera l'esistenza. I Lord del Commercio arrossirono della loro insignificanza, e l'appello del Signor Eden alli duemila cinquecento volumi dei nostri rapporti, non produsse che un riso universale. Lo colso queuta occasione di cerificar e l'estatezza dei discorsi stampati del Signor Burke che io ascolta e lessi. (Nota dell'Autore)

sfortunato Uffizio del Commercio fu abolito in Comitato colla debolo maggiorità di otto voci; (207 contro 199). Frattanto la procella fu dissipata per qualche tempo. Una defezione considerabile di gentiluomini di campagna (1) deluse le ardite speranza cei patriotti; i Lordi del Commercio furono ristabiliti; l'amministrazione ricuperò la sua forza e la sua attività; e le fiamme di Londra, accese da un uomo stolto e pericoloco (2), fecero avvisato ogni uomo savio intorno i pericoli d'un appello al popolo. Nella dissoluzione prematura che segui quella sessione del Parlamento, io perdetti la mia elezione. Il Signor Elliot cra allora tutto impegnato nelle misure dell' Opposizione, e gli clettori di Lesseard (3) sono comunemente dell' opinione del Signor Elliot.

Egli è in questo intervallo della mia vita parlamentaria, che io pubblicai il secondo ed il terzo volume della mia Opera. La parto ecclesiastica della mia storia respirò sempre lo stesso spirito di libertà; ma lo zelo protestante è più indifferente intorno le persone e le controversie dei secoli quarto e quinto. Il mio silenzio astinato aveva raffreddato l'ardore dei polemici. Il Dottore Watson, il più leale do mici avversari, m'assicurò ch' egli più non pensava a rianovare l'attacco, ed in generale fa fatto applauso alla bilancia imparziale delle virtà e dei vizi di Giuliano. Codesta tregua non fu interrotta che da alcune o servazioni dei Gattolici d'Italia, e da alcune lettere del Signor Tavis, scritte

Country gentlemen. Il senso inglese e parlamentario di questa denominazione fu già determinato.

<sup>(2)</sup> Il Lord Giorgio Gordon.

<sup>(3)</sup> Nome del borgo che il Sig. Gibbon rappresentava nel Parlamento.

con tanta brutalità ed insolenza, che non trovano scusa se non se in una totale mancanza di sapere, di giudizio, e di umanità; alla quola scusa del rimanente l'autore può vantar le pretese le più fondate. Paragonati all' arcidiacono Travis, il Chelsum ed il Davies potrebbero essere chiamati, nomici risoettabili.

La pietà o la prudenza del mio traduttore Italiano, insieme col veleno del suo originale, ne porse l'antidoto: egli pubblicò il quinto e settimo volume, armati di ciaque lettere d'un Teologo anonimo alli suoi amici Poothead e Kirk, due Inglesi studenti a Roma; e questo servizio meritorio è sotto la raccomandazione di Monsignore Stonor, prelato della stessa nazione, il quale scopre molto veleno nello stile fluido e nervoso del Signor Gibbon. Il Saggio critico, il quale termina il terzo volume, è Opera dell' abbate Nicolò Spedalieri, il cui zelo riscaldandosi gradatamente seòppiò in una più solida confutazione in due volumi in 4.º. Petrò io essere seusato per non averli letti?

Io m'avvidi, e senza soppresa, della freddezza e delle prevenzioni della capitale, ed il sordo mormorio che; secondo il giudizio d'un gran numero di lettori, la continuazione era inferiore d'assai alla prima pubblicazione, non isfuggì a'mici orecchi. Un autore il quale non supera sè stesso, pare sempre che rimanga all di sotto. Allora l'invidia armata mi attendeva, e lo zelo de'mici nemici religiosi veniva reso più forte da quello de'nemici politici. Nulla meno alcune testimonianze di approvazione, nazionali e straniere; contribuirono ad incoraggiarni, ed il secondo e terzo volume insensibilmente si innalzarono al livello del primo, sì per la vendita come per la riputazione. Ma il Pubblico di rado ha toto; ed io sono determinato a eredere che quei due volumi, sopra tutto nel principio, sono più prolissi e meno interessanti del primo. Eppure il buon esito non mi aveva punto fatti rallentare i mici sforzi, ed io cra piuttosto caduto nel difetto opposto di una diligenza minusiosa e superflua. Il mio nome ed i mici scritti non crano che poco diffusi sul Continente. Una traduzione Francesa del primo volume aveva deluso la speranza dei libraj di Parigi, ed il terzo conteneva una riflessione che sembrava naturalmente applicarsi al Monarez regnante (1).

Prima che lo fossi in grado di presentarmi per l'Elezione generale, la lista era di già compiuta; ma la promessa del Lord North era sineera, la sua raecomandazione efficace, ed essendo sopravvenuta una vacanza, io fui scelto per il Borgo di Lymington nello Hampshire. Nella quinta sessione del nuovo Parlamento, l'amministrazione si mantenne; la sua caduta definitiva era riserbata per la seconda sessione. La guerra d'America avera incomineiato colla approvazione generale degli Inglesi; l'orgoglio dell' Inghilterra era irritato per la resistenza delle sue Colonie, ed il elamoro della nazione avea spinto il Potere esceutivo ad adot-

(1) Non è generalmente saputo che Luigi XVI legge molto, e soporatutu Opere inglesi. Alla lettura d'un passo della mis storia, il quale stabilir sembra una comparazione fra Arcadio od Onorio e Lui, egli espresse il suo risentimento al principe di Beauveau dal quale me ne fu dato avviso. Io non distruggerò l'aliusione, nè prenderò ad esaminarne la somigianza; ma la situazione dell'ultimo Re di Francia esclude qualunque sospetto di adulazione; ed io sono pronto a dichiarare, come le osservazioni le quali chiudono il mio terzo volume erano scritte avanti ch'egli ascendesse al trono. (Nota dell'Autore)

tare le misure più rigorose e più repressive. Ma la lunghezza d'una lite senza profitto, la perdita delle armate, la cumulazione del debito e delle tasse, e l'alleanza ostile della Francia, della Spagna e dell'Olanda disgustarono il Pubblico contro la guerra d'America, e contro le persone che l'avevano diretta. Li Rappresentanti del popolo, schben più tardi, si lasciarono strascinare alfine in un cangiamento d'opinione; e li ministri che non vollero adattarsi, furono sommersi dalla burrasca, Appena il Lord North obbe perduta o fu vicino a perdere la maggiorità nella Camera dei Comuni, egli segnò la propria demissione, e rientrò nello stato privato colla sicurezza tranquilla d'una pura coscienza, c colle risorse d'un carattere felice. L'antica anuninistrazione fu disciolta, e li posti del governo occupati dalle truppe vittoriose, e dai veterani della Opposizione. Li Lord del Commercio non furono immediatamente congedati, ma l'Uffizio fu abolito dal Bill del signor Burke, che li patriotti per decenza furono obbligati di far rivivere, ed io vi perdetti un gradevole trattamento dopo averne goduto per circa tre auni.

#### CAPITOLO VENTESIMOPRIMO

L'Autore lascia l'Inghilletra, e si ritira a Losanna. Motivi che lo determinano a ciò fare. Riffessioni intorno il suo cangiamento di situazione. Egli si trova per caso col signor Necker, col Principe Enrico di Prussia, e col signor Fox. Opinione dell'Autore sopra quei personaggi. Egli continua e compie la sua istoria. Giudizio ch'egli ne porta.

La pieghevolezza del titolo della mia storia è tale, che io poteva presso a poco stabilire a mio arbitrio l'epoca della sua fine; ed io esitai lungo tempo prima di determinare se mi limiterei, con quei tre volumi, alla caduta dell'impero d'Occidente, con che era adempiuto il mio primo impegno assunto verso il Pubblico. In questo intervallo di quasi un anno d'incertezza. seguendo un movimento naturale io tornai agli autori greei dell'antichità: lessi con un novello piacere l'Iliade e l' Odissea, le istorie di Erodoto, di Tucidide, e di Senofonte: una gran parte del teatro tragico e comico d' Atene, e molti dialoghi interessanti della scuola di Socrate. Ma in cotesto lusso di libertà, io non tardai a sospirare per un lavoro giornaliero, per una determinata occupazione, la quale attribuisce ad ogni libro un pregio, ad ogni ricerca un oggetto. La prefazione d'una nuova edizione annunziò il mio progetto, ed io passai senza ripugnanza dal secolo di Platone a quello di Giustiniano. Li testi originali di Procopio e di Agathias supplirono alle storie più particolari degli avvenimenti e dei personaggi del suo regno. Un inverno lahorioso fu consacrato al Codice, alle Pandette, ed ai Comentatori moderni, per mettermi in grado di fare un estratto delle leggi civili. Io andava debitore all'eseccizio di maggiori facilità, e la perdita del mio impiego contribui forse a solleciatra il mio lavoro; di maniera che ad eccezione dell'ultimo Capitolo, il mio quarto volume era terminato prima che io mi ritirassi sulle rive del Lago di Ginevra.

L'obbietto di queste Memorie non è di stendermi intorno l'istoria pubblica o secreta del tempo; lo scisma il quale seguì la morte del Marchese di Buckingham; la nominazione del conte di Shelburne; la dimessione del Signor Fox, e la sua famosa coalizione col Lord North. Ma io posso affermare, con sufficiente asseveranza, che nel loro conflitto politico, que' due grandi antagonisti non avevano mai sentito l'uno per l'altro particolare animosità; che la loro riconciliazione fu sincera e facile, e che nessuna ombra di sospetto o di gelosia non annuvolò mai l'amicizia formatasi tra loro. Li più violenti, o li più interessati fra li rispettivi loro partigiani colsero quella bella occasione per insorgere contro di essi; ma la loro riunione potè ancora disporre d'una maggiorità grande nella Camera dei Comuni. La pace fu consurata; il Lord Shelburne si ritirò; e li due amici, posando il ginocchio sul euscino medesimo, prestarono il giuramento di Secretari di Stato. Io aderii alla coalizione per motivo di riconoscenza; il mio voto contò nel giorno di battaglia, ma nella divisione delle spoglie io fui dimenticato. V'ebbe un numero grande di potenti, e più meritevoli e più importuni di me. Non si poteva ristabilire l'Uffizio del Commercio: e mentre dall' una parte la lista degli impieghi era diminuita, dall' altra il numero degli aspiranti

si raddoppiava. Io chbi la promessa d'un impiego solido, e del quale si poteva facilmente disporre nell' Uffizio delle dogane o della accisa (1) alla prima vacanza. Ma quest'era un'aspettazione lontana e dul.bia, ed io non poteva assumer l'impegno di sollecitare con molto ardire una ignobile servità, la quale mi avrebbe rapito le più importanti ore del mio studio: in questa epoca stessa il tumulto di Londra, e l'assistenza al Parlamento erano diventati più importuni; e, senza qualehe addizionale risorsa, io non poteva prudentemente sostenere per lungo tempo quella misura di spese alle quali m'era avvezzato.

Segnendo la mia antica abitudine di Losanna, io aveva sempre accarezzato l'idea che la scuola della mia gioventù diventerebbe il ritiro della mia vecchiczza. Una fortuna moderata poteya colà assicurarmi li preziosi vantaggi dell'agiatezza, dell'ozio, e della independenza. Il paese, gli abitanti, i costumi, la lingua erano secondo il mio gusto: ed io godeva della speranza di passare alcuni anni nella società domestica d'un amico. Il signor Deyverdun, dopo aver viaggiato con diversi Inglesi, era allora stabilito a casa sua, in una deliziosa abitazione, che una Zia defunta aveagli laseiato. Noi avevamo vissuto lungo tempo separati, ed ancora senza scriverci. Tuttavolta io gli significai nella prima lettera, colla più intera confidenza, la mia situazione, li mici sentimenti e li disegni mici. La sua immediata risposta fu una accettazione piena di calore e di soddisfazione. La pittura della vita che noi saressimo per condurre eccitò la mia impazienza, e le con-

<sup>(1)</sup> Nome di una tassa che si leva sopra i vini, la birra, ed altre bevande.

dizioni del nostro accomodamento non furono nè lunghe nè difficili: egli possedeva la proprietà, ed io m'impegnai a fare la spesa della nostra comune abitazione. Ma prima di poter rompere la mia catena in Inghilterra, ebbi a combattere i sentimenti del mio cuore, l'indolenza del mio carattere e l'opinione del mondo, il quale disapprovava unanimemente quel volontario bando. La mia biblioteca, qual sacro deposito, fu sola cccettuata dalla disposizione che io diedi agli effetti miei; e finalmente, rotolandomi nel mio calesse di posta sovra il ponte di Westminster, dissi un lungo addio al fumum et opes strepitumque Romae. La mia strada attraverso la Francia non patì nessun sinistro, e giunsi a Losanna vent'anni eirea dopo esserne partito per la seconda volta. Meno di tre mesi dopo, la coalizione venne a rompersi contro alcuni scogli nascosti. Se io fossi rimasto a bordo sarei perito nel generale naufragio.

Più di sette anni trascorsero dopo il mio stabilimento a Losanna; e se tutti li miei giorni non furono egualmente dolci e sereni, non ve n'ebbe però un solo, anzi nemmeno un istante, nel quale io mi sia pentito della mia determinazione. Durante la mia assenza, lungo periodo di tempo per rispetto alla vita umana, molti cambiamenti ebbero luogo. Le mie antiche conoscenze aveyano abbandonato la scena; le giovani donzelle erano divenute madri; li giovani aveano toecato la virilità. Ma le stesse maniere erano trasmesse da una generazione all'altra; il mio amico era esso solo un tesoro inestimabile; il mio nome non era interamente dimenticato; ed ognuno a gara si mostrò sollecito nel fare lieta accoglienza all'arrivo d'uno stranicro, ed al ritorno d'un concittadino. Il primo inverno su impiegato nel corrispondere a queste generali aceoglienze, senza mettere ancora tutta la distinzione fra le persone e i caratteri. Dopo che il mio stabilimento fu maggiormente consolidato, e dopo un più maturo esame, io scopersi nella mia novella situazione tre avvantaggi solidi e durevoli. 1.º La Camera dei Comuni e l'Uffizio del Commercio aveano necessariamente intaccato un poco la mia libertà personale; ma io era allora sciolto dalla catena dei doveri e delle dipendenze, delle speranze e dei timori dei politici avvenimenti: il mio spirito moderato più non inebbriavasi dei vapori d'un partito; ed ogni volta che io leggeva i lunghi dibattimenti prolungati nella notte, i quali precedettero la dissoluziono del Parlamento, vivamente io mi compiaceva d'esserne fuggito. 2.º La mia economia inglese era stata quella d'un giovine solitario, il quale può all'occasione invitare a qualche pranzo. Nella Svizzera, ad ogni pasto, ad ogni ora io godeva della libera e grata conversazione dell' amico della mia giovinezza, e la mia giornaliera mensa poteva sempre accogliere uno o due convitati. La nostra importanza nella società ha un valore piuttosto relativo che positivo. A Londra io era perduto nella folla; a Losanna io stava del pari colle migliori famiglie: e la condotta prudente che teneva nella mia spesa, mi poneva in istato di sostenere convenevolmente la bilancia delle reciproche gentilezzo. 3.º Invece d' una piecola casa fra una strada e una corte, io abitava una spaziosa e comoda dimora, unita alla città dalla parte del Nord, ed aperta al Mezzogiorno verso un orizzonte magnifico e senza limiti. Un giardino di quattro acri (1) vi era stato disposto con molto buon gusto dal signor Deyverdan. Una ricea

<sup>(1)</sup> All'incirca sei jugeri.

195

seena di prati e di vigne discende dal giardino al lago di Ginevra, e la prospettiva che si stende oltre il lago è coronata dalle maravigliose montagne della Savoja. Io aveva hensi riuntii a Londra i miei libri e le mie conoscenze; ma questa felice situazione della mia bi, blioteca in città ed in campagna ad un tempo non era riservata che per Losanna. Cotale triplica uniene offerendomi tutte le risorse insieme raecolte, io non doveva più essere tentato di mutar casa nei cangiamenti della stagione.

I miei amiei avevano avuto, a motivo dell'interesse che per me nutrivano, il timore ch'io non potessi accomodarmi a vivere in una città della Svizzera, a piedi dell' Alpi, dopo aver avuto per sì lungo tempo l' uso di vivere fra le prime persone delle prime città del mondo. Quelle grandi relazioni potevano eccitare la curiosità e soddisfare la vanità. Ma io sono troppo modesto o troppo fiero per apprezzare il valor mio a misura del valore delle persone colle quali mi trovo in relazione; e per quanto siano tenuti in pregio la scienza od il genio, l'esperienza mi ha dimostrato che le più comuni qualità di pulitezza e di buon senso, sono una più utile moneta corrente nel commercio della vita. La conversazione è per alcuni individui un teatro od una scuola; ma dopo che la mattina fu occupata nel lavoro del gabinetto, io bramo piuttosto lasciare in ozio che esercitare il mio spirito; e nell'intervallo fra il the e la cena, io sono ben lungi dallo sprezzare l'innocente divertimento del giuoco alle carte. Losanna rinchiude un gran numero di persone agiate, il cui ozio sociale di rado è turbato dalle sollecitudini della cupidigia o dell'ambizione. Le donne, quantunque non ricevano che una educazione domestica, sono per la

maggior parte meglio dotate di cognizioni e di discernimento che i loro mariti, ed i loro fratcili; ma la libertà decente dei due sessi è lontana del pari dagli estremi della semplicità e della ricercatezza. Io aggiungerò, (ciò considerando piuttosto una sfortuna che un vantaggio) che la situazione e la bellezza del paese di Vaud, l'antica abitudine che gl' Inglesi hanno di andarvi, la riputazione medica del Signor Tissot, e la moda di visitare le montagne e le ghiacciaje, espongono d'ogni lato il paese all'incursione degli stranieri. Le visite del Signore e di Madama Necker, del principe Enrico di Prussia, e del Sig. Fox possono essere considerate come gradite eccezioni; ma, in generale, Losanna ebbe per me migliori attrattive quando noi vi siamo stati abbandonati alla nostra propria società. Io aveva veduto frequentemente il Signor Necker, nella state dell'anno 1784, in una casa di campagna vicino a Losanna, dove egli componeva il suo Trattato della amministrazione delle Finanze. Dappoi andai a vederlo. nell'ottobre dell'anno 1790, nella sua dimora attuale, il castello e baronia di Copet presso Ginevra. Si possono avere diverse opinioni intorno il merito e le misure di quell' uomo di Stato; ma tutti gli-uomini imparziali devono essere d'accordo nello stimare la sua integrità ed il suo patriottismo.

Nel mese d'agosto dell'anno 1784 il principe Enrico di Prussia, recandosi a Parigi, passò tre giorni a Losanna. Gli elogi degli uomini dell'arte esaltarono la sua condotta militare; lo spirito e la malizia d'un denone tentarono di avvilire il suo carattere (1); ma io trovai la sua affabilità lusinghiera, e gradevole la sua conversazione.

<sup>(1)</sup> Memorie secrete della Corte di Berlino.

Il Signor Fox nel suo giro della Svizzera, nel settembre dell'anno 1788, mi fece godere di due giorni della sua società libera e particolare. Parve ch' egli sentisse ed anco invidiasse la felicità della mia situazione, mentre io ammirava nella suo persona i grandi nezzi d' un uomo straordinario, mescolati, come sono nel suo anabile carattere, colla doleczza e colla semplicità d' un fanciullo. Non esistette forse mai creatura umana più perfettamente libera di malevolenza, di vanità o di menzogna.

Il mio cambiamento da Londra a Losanna non potè seguire senza interrompere il corso degli istorici mici lavori. Il disordine della partenza, la commozione dell'arrivo, il trasporto ritardato de' miei utensili, sospesero i loro avanzamenti: e dodici mesi interi trascorscro, ed andarono perduti, prima che io potessi ripigliare il filo d'una occupazione quotidiana e continua. Io aveva preventivamente posto cura nello scegliere i libri più necessari e men facili a procurarsi. La biblioteca dell'accademia di Losanna, della quale io poteva disporre come della mia propria, conteneva almeno i Padri e i Concilii, ed io trassi all'occasione qualche soccorso dalle collezioni pubbliche di Berna e di Ginevra. Il quarto volume fu terminato ben tosto con un ristretto delle controversie intorno l'Incarnazione, che il sapiente Dottore Prideaux temeva di esporre agli occhi dei profani. Codesto dotto Decano aveva in origine concepito il disegno di scrivere l'istoria della caduta della Chiesa d' Oriente. In cotale Opera sarebbe stato necessario, non solo mettere in chiaro tutte le controversie tessute dai Cristiani intorno l'unione ipostatica, ma ancora sviluppare tutte le arguzie e le sottili idee d'ogni Setta intorno questo argomento. Il pio istorico temeva di esporre quel Mistero incomprensibile ai cavilli, ed alle obbiezioni degli increduli, e non osava » considérando la natura di quest' Opera avventurarla in un secolo tanto frivolo e tanto corrotto ».

Le rivoluzioni dell'Impero e del Mondo sono esposte nei volumi V e VI, con maggior rapidità e varietà, ed in una maniera più istruttiva; e gli Storiei greei e romani sono contrabbilancisti dai raeconti opposti dei Barbari orientali ed occidentali (1).

Non senza avervi fatto prima molte tiflessioni io anteposi, ed antepongo aneora di presentare le nazioni aggruppate ne'miei quadri; e la apparente negligenza dell' ordine eronologico è certamente compensata dai superiori avvantaggi dell'interesse e della chiarezza. Per mio giudizio lo stile del primo volume ha qualche cosa di crudo e di penoso; migliorato nel secondo e nel terzo, è dotato di agevolezza, di correzione e d'armonia; ma negli ultimi tre volumi io posso essere stato straseinato dalla facilità della mia penna: e la costante abitudine di parlare in una lingua e di serivere in un'altra può avervi introdotto qualche mescolanza di idioma francese. Fortunatamente per gli occhi miei io ho sempre terminati i mici studi col giorno, e comunemente colle ore della mattina; ed un lavoro lungo, ma moderato, fu terminato senza fatica nè del corpo nè dello spirito. Ma quando io computai il resto del mio tempo e del layoro che mi rimoneva, giudicai essere possibile

(1) Io seguii il precetto giudizioso dell'abbate di Mably « (Maniera di serivere la storia pag. 110), il quale consiglia lo storico a noa arrestarsi fra troppe minutezze, intorno la decadenza dell'impero d'Oriente, ma a considerare li barbari conquistatori come oggetti più degni della sua narrazione. «Fus est, et ab hoste doceri.» (Nota dell'Autore)

#### CAPITOLO VENTESIMOPRIMO

cosa che, relativamente al tempo della pubblicazione, la dilazione d' un mese producesse la dilazione d' un anno. In conseguenza io raddoppiai li mici sforzi, e nell' ultimo inverno rubai molte sere ai piaceri della società di Losanna. Oggidì mi spiace non essermi fermato per consacrare un intervallo di tempo ad una rassegna generale.

Io notai con diligenza l'istante del concepimento; noterò nel modo stesso quello del parto. Fu nel giorno, o piuttosto nella notte, del 27 giugno dell'anno 1789, che io serissi le ultime linee dell'ultima pagina, nel mio giardino, nella mia casa d'estate. Dopo aver posato la mia penna, feei aleuni giri sotto un pergolato di acacie dal quale la vista si distende per dominare la campagna, il lago, e le montagne. L'aria era temperata, sereno il Cielo, il globo inargentato della luna riflettuto dalle acque, e tutta la natura in silenzio. Io non dissimulerò le mie prime commozioni di gioja in questo istante, nel quale ricuperai la mia libertà e stabilii forse la mia riputazione. Ma il mio orgoglio fu ben tosto umiliato, ed una eogitabonda melanconia si insignori del mio spirito nel riconoscere che io aveva preso un congedo cterno da un vecchio e gradito compagno, e che qualunque potesse essere la futura durata della mia storia, la precaria vita dell'istorico più non poteva esser lunga. Aggiungerò due fatti che sonosi ben di rado verificati nella composizione di sei od almeno di cinque volumi in quarto: 1.º egli è sovra il mio primo manoscritto, senza nessuna copia intermedia, che la mia Opera fu stampata. 2.º Non ve n'è un solo foglio il quale sia stato veduto da altri occhi che da quelli dell'autore e dello stampatore: li suoi difetti e li suoi meriti esclusivamente mi appartengono. Non saprei ommettere di rammentare un fatto molto più straordinario, hen alferma a siè medesimo essere avvenuto il Retif de la Bretonne, seritore voluminoso ed originale di Romanzi francesi. Egli esercitava e forse esercita ancora l'umile mestiere di compositore tipografico; ma questo lavoro lo pose in grado di trasmettere un intero volume dal suo cervello alla stampa; ed egli diede al Pubblico delle Opere che la penna non ha mai serite.

#### CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

Fiaggio dell' Autore in Inghilterra. Egli vi pubblica il rimanente della sua Opera. Torna a Losanna. Morte del suo amico Deyverdun. Sue osservazioni intorno la rivoluzione francese, il governo di Berna, la sua propria situazione, e sè stesso.

Dopo un tranquillo soggiorno di quattr'anni a Losanna, nel corso dei quali allontanato io non me n'era per dieci miglia, non senza qualche repugnanza ed un poco di timore, m'impegnai in un viaggio di duccento leghe attraverso delle montagne e del mare. Tuttavolta questa terribile avventura giunse al suo fine senza pericolo e senza fatica; ed in capo a quindici giorni, salvo e felice, io mi trovai nella casa e nella biblioteca del Lord Sheffield, ed in Inghilterra. Le qualità del mio amico Signor Holroyd, gli avevano procacciato una elezione al Parlamento per Coventry, il comando d'un reggimento di cavalleria leggiera e la dignità di Pari d'Irlanda. La ragione e la forza de'suoi scritti politici hanno determinato l'opinione pubblica intorno le quistioni de' nostri interessi commerciali coll'America e coll'Irlanda. Le sue osservazioni sopra gli Stati d'America, diffuse per mezze d'una vendita considerevole, hanno sortito vantaggiosi effetti; l'Atto di navigazione, il Palladio dell'Inghilterra, è stato difeso e salvato forse dalla sua penna; ed egli prova colla forza dei ragionamenti e dei fatti, che la Madre-patria può sopravvivere e fiorire dopo la perdita dell' America. Il mio amico mai non coltivò l'arte

del comporre, ma li suoi materiali sono abbonderoli e corretti; ed il suo spirito attivo e vigoroso imprime ne suoi seritti un carattere di forza e di chiarezza. Le sue osservazioni intorno al commercio, le manifatture e lo stato presente dell' Irlanda avevano lo scopo di dirigere l'industria, retificare i pregiudizi e calmare le passioni d'un paese, il quale sembrava andar dimentico, che la sua libertà e la sua prosperità dalla sua stretta ed amichevole unione colla Gran-Brettsegas unicamente dipendono. Le osservazioni colle quali egli termina la sua Opera, sono seritte con tanta facilità e tanto spirito, che possono esser lette con piacere da coloro i quali non sono punto interessati nella questione.

Egli seguì nell'anno 1784, la sorte della coalizione che perdè il favore del popolo; ma il suo merito fu riconosciuto nella generale elezione dell'anno 1790, dall'onorevole invito e dalla libera scelta della città di Bristol. Per tutto il tempo del mio soggiorno in Inghilterra, io dimorai nella sua casa sì in città che in campagna accolto dalla sua bontà ospitale; ed il tempo che passai nella società domestica della sua famiglia n'è il più gradito periodo. Nel più esteso circolo della capitale io osservai il paese e gli abitanti colle cognizioni e senza i pregiudizi d'un Inglese; e provai una yera soddisfazione vedendo crescerne sensibilmente la ricchezza e la prosperità; del che una metà deve per giustizia esser attribuita al carattere della nazione, e l'altra metà alla saviezza del ministro. Qualsiasi risentimento di partito era allora caduto in obblio. Dopo che io non era più rivale di nessuno, nessuno era mio nemico. Io ben apprezzai la dignità dell'independenza; e non chiedendo più nulla, fui soddisfatto per l'acco-

## CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

glienza ch'ebbi dappertutto a ricevere. La casa che frequentai a Londra con maggior piacere ed assiduità, fu quella del Lord North. Dopo la perdita del potere e quella della vista, egli era felice aneora in sè stesso e negli amici suot; ed il mio pubblico tributo di gratitudine non poteva più incontrare il sospetto di nessun motivo interessato. Avanti la mia partenza dal·l' Inghilterra, assistetti allo spettacolo augusto della istruzione del processo del Signor Hastings, nella sa-la di Westminster. A me non appartiene assolvere o condannare il Governatore dell'India; ma l'eloquenza del Signor Sheridan ha diritto agli elogi mici, ed io non potei ascoltare senza commozione il personale complimento con che egli mi onorò al cospetto della nazione Britannica. (1)

Da cotesto sforzo del genio il quale risplendette per quattro giorni di seguito, io discenderò ad un oggetto interamente meccanico. Mentre io aspettava nella loggia dei Direttori, cibi la curiosità di chiedere ad un tachigrafo quante parole pronunziar poteva in un'ora un orator facile e pronto? A settemila cinquecento fu la sua risposta. Il termine medio di settemila dugento fornisce cento venti parole per ogni minuto e due parole per ogni secondo; ma questo calcolo non è fatto che per la lingua inglese.

Siccome la pubblicazione de'mici tre ultimi volumi cra l'oggetto principale del mio viaggio, così v'impie-

(1) Egli disse che i fatti i quali componevano il tessuto della sua narrazione non averano eguali in atrocità; e che inuttimente si ecreferebbe un quadro di si schifosi delliti, uella storia autica e moderna sia nei periodi corretti di Tacito, sia nelle pagine luminose del Gibbon. Morning chronicko, 14 giuguo 1738. (Nota dell'Autore)

gai le prime mie cure. Li preventivi accomodamenti col librajo e collo stampatore erano stati stabiliti nel mio passaggio a Londra, e le prove elle io rimandava corrette ni erano spedite ad ogni corriere dalla stamperia a Sheffield. La lunghezza della operazione e l'ozio della campagna mi permisero di consacrare qualche tempo alla revisione del mio manoscritto. Io mi procacciai molti libri rari ed utili : le Assise di Gerusalemme, il Ramusio de Bello C. Paro, gli Atti greci del Sinodo di Firenze, gli Statuta urbis Romae cc., e feci entrare ne'luoghi convenevoli li supplimenti che io ne trassi. L'impressione del quarto volume aveva consumati tre mesi. Il nostro comune interesse esigeva che noi andassimo più in fretta, ed il Signor Strahan adempiè l'impegno assunto di fornire ogni settimana tremila esemplari di nove fogli, ciò che pochi stampatori farebbero. Nulla meno il giorno della pubblicazione fu protratto per far si ch'egli si riscontrasse col giorno anniversario del mio anno cinquantesimo primo. Questa doppia festa fu allegramente celebrata con un letterario pranzo presso il Signor Cadell; ed io ebbi ad arrossire per la lettura d'un elegante componimento del Signor Hayley, il cui poetico ingegno fu più volte impiegato nelle lodi dell'amico. Prima che il Sig. Hayley inscrito avesse il mio nome nella sua epistola sovra la storia, io punto non conosceva quell'uomo amabile e quel poeta elegante. Siccome il più gran numero dei compratori naturalmente desiderava di aver l'Opera completa, così la vendita dell'edizione in quarto fu pronta e facile; e ne fu fatta una in ottavo a più buon mercato per soddisfare il desiderio del Pubblico. La fine della mia Opera su letta generalmente, e diversamente giudicata. Lo stile fu sottoposto a molte cri-

#### CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

tiche academiche; lo schiamazzo religioso si ridestò, ed il rimprovero di indecenza fu altamente ripetuto e fatto echeggiare dai rigidi censori e dai moralisti. Io non potci mai capacitarmi perchè quel grido siasi innalzato contro l'indecenza de'mici tre ultimi volumi. 1.º Un grado eguale di libertà nella prima parte particolarmente del primo volume, passò senza rimproveri. 2.º Io sono giustificato dall'obbligo di manifestare i costumi del tempo. Li vizi di Teodora formavano col regno e col carattere di Giustiniano un tratto essenziale. 3.º Il mio testo inglese è casto, e tutti li passi licenziosi sono ravviluppati nell'oscurità d'una lingua dotta: » la lingua latina nelle sue parole sfida l'onestà » disse il corretto Boileau, in un pacse ed in un idioma, più scrupolosi dei nostri. Ma finalmente l'Istoria della Decadenza e della Caduta sembra aver messo radici sì nel suo paese nativo che nell'estero; e si potrà mandare alte grida contro di lei forse per cent' anni ancora. Io sono meno lusingato dai grandi clogi del Signor Porson intorno lo spirito e lo stile della mia istoria, che dell'onorevole testimonianza resa da lui alla mia applicazione, alla mia diligenza, ed alla mia esattezza; umili qualità che lo zelo religioso mi ha soprattutto audacemente ricusato. La dolcezza dei suoi elogi è rattemperata da una moderata mescolanza di amarczza. L'Opera potendo non essere comune in Inghilterra, io dirò, trascrivendola, come fui caratterizzato nella biblioteca istorica del Muselio, sapiente e laborioso Tedesco. "Summis aevi nostri historicis Gibbonus sine dubio ad numerandus est. Inter Capitolii ruinas extans primum hujus operis consilium coepit. Florentissimos vitae annos colligendo et laborando cidem impendit. Enatum inde monumentum acre perennius, licet passim

appareant sinistre dieta, minus perfecta, veritati non satis eonsentanca. Videmus quidem ubique fere studium scrutandi veritatemque scribendi maximum; tamen siue Tillemontio duce ubi scilicet hujus historia finitur sacpius noster titubat atque hallueinatur. Quod vel maxime sit, ubi de rebus ccelesiasticis vel de inrisprudentia romana (tom IV.) tradit et in aliis loeis. Attamen noevi hujus generis haud impendiunt quo minus operis summam et dispensationem praeclare dispositam, delectum rerum sapientissimum, argutum quoque interdum, dictionem que seu stylum historico aeque ac philosopho dignissimum, et vix a quoque alio anglo, Humio ae Robertsono haud exceptis (praercptum?) vehcmenter laudemus, atque saeculo nostro de hujusmodi historia gratulemur ... Gibbonus adversarios eum in, tum extra patriam naetus est, quia propagationem religionis Cristianae, non, ut vulgo fieri solet, aut more theologorum, sed ut historieum et philosophum decet; exposuerat, n

Furono fatte con diverso esito delle traduzioni francesi, italiane, e tedesche. Ma invece di lodarle, io vorrei poter sopprimere quelle copie imperfette le qualifanno torto all'autore tutto che ne propaghino il nome. Il primo volume fiu debolmente, benché fedelmente tradotto in lingua francese dal Signor Leclere de Sept-Chenes, giovine di agiata fortuna e di carattere studioso. Dopo la sua morte, l'Opera fu continuata da due Parigini li Signori Desmeuniers e Cantwel. Ma il primo è al presente Membro attivo nella Assemblea Nazionale, e l'intrapresa langue fra le mani del suo Associato. Il maggior merito del traduttore, o la sua lingua, mi spinge a preferire la traduzione italiana; ma io vorrei che fosse in mio potere

## CAPITOLO VENTESIMOSECONDO 20

di leggere la traduzione tedesca alla quale i migliori giudici fanno degli elogi. Li pirati irlandesi sono ad un tempo mici amici e mici nemici. Ma io non saprei essere malcontento delle due edizioni corrette e copiose pubblicate a Basilca nella Svizzera per l'uso del Continente. La conquista della nostra lingua e della nostra letteratura non è limitata alla sola Europa; ed uno scrittore il quale riesce a Londra trovasi ben tosto sulle rive della Delawara e del Gange.

Nella prefazione del quarto volume, glorificando il nome inglese, io annunziai il mio prossimo ritorno nelle vicinanze del lago di Ginevra. Quest'ultima prova mi confermò nella sicurezza di aver fatto una savia scelta per la mia felicità; ed in una visita d'un anno non mi aecadde una sola volta di concepire il desiderio di stabilirmi nel mio paese nativo. L'Inghilterra è una isola libera e felice; ma dove possede clla un sito nel quale io possa troyar riuniti i vantaggi e le bellezze del mio soggiorno di Losanna? Li mici occhi e le oreechie furono sbalordite dal tumulto di Londra; gli spassi dei luoghi pubblioi più non mi compensavano la pena; nuove fisonomie e giovani persone riempievano li Clubs e le Assemblee; e le nostre migliori socictà, li nostri pranzi così ritardati e così prolungati avrebbero ben tosto pregiudicato la mia salute. Non avendo io più parte alcuna nel vortice politico, sarei rimasto ozioso ed insignificanto; e per certo le più brillanti tentazioni non mi avrebbero strascinato ad impegnarmi per la seconda volta nella servità del Parlamento o degli impieghi. Alcune settimane dopo la pubblicazione della mia Opera, io mi separai con pena a Tunbridge dal Lord e dalla Lady Scheffield; c con un giovane amico svizzero (il Signor de Severi), che io aveva introdotto nel Mondo in Inghilletra, presi la strada di Douvres e di Losanna. La mia abitazione era stata abbellita nella mia assenza; e l'ultima divisione de' mici libri, che seguitò i mici passi, fece che la mia biblioteca scelta giungesse a sei o estemila volumi. Il mio scrraglio cra vasto, la mia scelta libera, vivo il mio gusto. Dopo essermi lungamente cibato con Omero e con Aristofane, io mi cacciai nel labirinto filosofico degli scritti di Platone, nei quali la parte drammatica è più interessante forse della parte del ragionamento. Ma andai errando per tutti i sentieri che cassualmente mi erano aperti dalla lettura o dalla meditazione.

Ahimè! la trista situazione del mio amico Deyverdun turbò subitamente la gioja del mio ritorno, e rallentò quell' ardore studioso. La sua salute e le sue forze eransi poco a poco scemate. Degli attacchi d'apoplessia che si tennero dietro furono i forieri della sua dissoluzione; e prima dell'ultimo suo momento, quelli che lo amavano potevano appena desiderare che la sua vita si prolungasse. La ragione poteva andar contenta di vederlo liberato dai suoi patimenti; ma il tempo solo calmar poteva i sentimenti della natura e della amicizia. Il suo amabile carattere viveva sempre nella mia memoria. Non vi era nè stanza, nè passeggio che non portassero l'impronta delle nostre traccie comuni; ed io avrci ad arrossire della mia filosofia, se la morte del mio amico non fosse stata preceduta e seguita da una lunga interruzione de' miei studi. Nella sua ultima volontà egli mi lasciò la scelta fra il comperare la sua casa ed il suo giardino, e fra il conservarne la possessione durante la mia vita, sia pagando una somma stipulata, sia fissando una moderata ren-

## CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

dita al suo parente ed erede. Io sarei stato probabilmente tentato dal demone della proprietà, se una difficoltà legale non fosse insorta contro il moi titolo. Una lite sarebbe stata disaggradevole, dubbia, e mi avrebbe esposto all'invidia; e l'erede sottoscrisse con molta riconoscensa un accomodamento, il quale rendeva durante la mia vita il mio godimento piu certo, c la futura sua condizione piu vantaggiosa. Frattanto io ripetei sovente li giudiziosi versi coi quali il Pope risponde alle obbiezioni dell'amico, oggetto del suo lungo desiderio:

Senza moglie, senza figli, il fabbricare è follia. Quanto tempo ne godrete voi? Non più che la vostra vita. Ebbene, se io godo che mi giova un nome vano, e che, dopo di me, si dica, questo è del Pope, o del Vernon? (1)

La sicurezza del mio possedimento mi permiso d'impiegarri una considerevol somma in cangiamenti e niglioramenti. L'esccuzione ne fu fatta con gusto e con abilità, e forse pochi uomini di lettere in Europa sono alloggiati tanto bene quanti io lo sono. Ma sento, e declinando gli anni lo sentiro più penosamente ancora, ch'io sono. Solo nel paradiso. Nel complesso de' mici conoscenti di Losanna, io gradatamente ottenni l'attaccamento tenero e solido d'una rispettabile famiglia (la famiglia de Severi). Le quattro persone che la compongono sono dotate ognuna delle virti le più proprie della loro ettà e della situazione loro; iom i sento

(t) Pity to build without or child or wife; Why, you'll enjoy it only all your life: Well, if the use be mine, does it concern one Whether the name belong to Pope or Vernon inclinato ad amar gli sposi come un fratello, ed i figli come un padre. Noi cerchiamo e troviamo tutti i giorni le occasioni di riscontrarci; e nullameno questa relazione preziosa non può supplire alla privazione d'una domestica società.

Da due o tre anni le turbolenze della Francia alterano la nostra tranquillità. Molte famiglie di Losanna sono affilite e spaventate dal terrore d'una bancarotta minacciosa; e la rivoluzione o piuttosto la dissoluzione di quel regno ai fece sentire gravemente nei passi che gli atanno d' intorno.

Io dimando che mi sia permesso di sottoscrivere col mio assenso alla professione del Signor Burke, intorno la rivoluzione di Francia: ammiro la sua clor quenza, approvo la sua politica, adoro la sua cavalleria, e giungo persino a scusore il suo rispetto pel rissabilimento della Chiesa.

. La vicinanza, i costumi, la lingua, attiravano a Losanna uno sciame d'Emigrati, dei due sessi, sfuggiti alla pubblica rovina; e le nostre anguste abitazioni in città ed in campagna sono al presente occupate dai primi e più qualificati nomi della Monarchia che scomparve. Codesti nobili fuggitivi hanno diritto alla nostra pietà; pretender possono di ottenere la nostra stima; ma nella situazione di spirito e di fortuna nella quale ai trovano, non potrebbero contribuire al nostro divertimento. Invece di osservare il teatro dell' Europa quali spettatori tranquilli e passivi, lo spirito di partito sparge parte della sua amarezza sopra la nostra domestica armonia. Li nostri uomini e le nostre donne prosontuosamente assumono il carattere di politici consumati, e li gravi precetti della saviezza e della esperienza sono costretti al silenzio dallo schiamazzo de' trionfanti democratici. Fanatici missionari della sedizione ne sparsero i semi nelle nostre città e nei nostri villaggi, i quali prosperarono per più di duccento cinquant'anni senza temere che si approssimasse la guerra, senza che il peso del governo si aggravasse sopra di loro. Molti individui ed alcune Comunità sembrano infettate dalla frenesia francesc, dalle salvatiche teorie d'una libertà senza limiti. la quale vuol tutto ridurre ad un sol livello. Ma io confido che il Corpo della nazione sarà fedele al suo Sovrano ed a sè stesso; siccome sono convinto che la riuscita o il cattivo esito d'una rivolta verrebbero egualmente a produrre la rovina del pacse. Finchè l'aristocrazia di Berna assienta la felicità, egli è superfluo ricercure s' ella sia fondata sui diritti dell'uomo. Senza il soccorso delle tasse si provvede liberalmente all' economia dello Stato; ed cgli è ben necessario che li magistrati regnino con prudenza e con equità, dappoichè stanno senz'armi net mezzo d'una nazione armata.

Le rendite di Berna, eccetto aleuni piecoli diritti, sono fondate sorra heni della Chiesa, decime, diritti fendali, e l'interesse del danaro dato a censo. La Repubblica ha cinquecentomila lire di sterlini circa nei fondi dell' Inghilterra, e la somma del suo tesoro è seconosciuta a suoi cittadini medesimi. In quanto a me (possa non avverarsi il pressgio), mi limito a dichiarare che il primo colpo d'un tamburo della ribellione sarà il segnale della mia immediata pertenza.

Quando lo considero la comune sorte dell'umanità, devo riconosecre che un biglietto favorevolissimo a me toccò nella lotteria della vita. La barbarie o la schiavità coprono la inaggior parte del globo; la più numerosa classe del mondo incivilito è condannata all'ignoranza, ed alla povértà; e la doppia fortuna d'essere io nato in un paese libere ed illuminato, ed in una famiglia agiata ed onorerole, è la fortunati. combinazione d'una unità contro più milioni. La probabilità generale che un bambino che nasce non giungerà al suo nano cinquantasimo, è come tre ad uno (1). Io passai quell'età, e posso apprezzare il valor presente della mia esistenza, considerandola sotto la triplice divisione dello spirito, del corpo, e della frutuna.

1.º La prima ed indispensabile condizione per essere felici è una coscienza pura, non insozzata dal rimorso o dal ricordo d'alcuna indegna azione:

» Hic murus atheneus esto,

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa ».

Io son dotato d' un carattere allegro, d' una sensibilità moderata, e d' una naturale disposizione al riposi piutosto che all' attività. Alcune inclinazioni, alcune riprensibili abitudini sono state corrette forse dalla filosofia e dal tempo. L' amore dello studio, passione la quale ritrae novello vigore dal suo godimento, è una sorgente inessuribile di piaceri independenti e spirituali di tutti i giorni, di tutto le ore; ed lo non mi avvedo di nessuno affievolimento delle mie facoltà morali. Il suolo naturale fu notabilmente perfezionato dalla coltura; ma si può mettere in dubbio se colle spine dei pregiudizi, ne sieno stati strappati ancora alcuni fiori della immaginazione, alcuni graderoli erroli. 2.º Dopo, chi fo fiu sialy odal lunghi pericoli della

<sup>(1)</sup> Vedi il Buffon, supplemento alla storia naturale, Tomo VI, pag. 158, 164. Dato un numero di bambini nascenti, la metà ne perisce prima che sia giunta l' cià della pubertà e della ragione, per colpa della natura o degli uomini. Computo melanconico! (Nota dell'Autore)

mia infanzia, di rado mi trovai bisognevole dei serj consigli d'un medico. Non conobbi mai gli abusi di una salute superflua ma la mia costituzione delicata fa fortificata dal tempo, e lo spirito ha tanta parte, quanto il corpo nel dono inestimabile del piacevole e profondo sonno dell'infanzia, del quale io godo.

3.º Ho già parlato dei piaceri della società e degli avvantaggi della situazione che mi procurati ma questi godimenti sarebbero insipidi o amari, se una rendita annuale e proporzionata non ne assiourasse il possedimento. Secondo le proporzioni della Svizzera, io posso risguardarmi come ricco, ed io lo sono in fatto, poichè la mia rendita è maggiore della mia spesa, e la mia spesa eguale ai miei desiderj. La bontà del Lord Sheffield mi sollevò dalle cure alle quali ripurgana il mio gusto ed il mio carattere: aggiungerò io, che dopo l'opposizione incontrata ai primi miei desiderj, non ho più formato serj progetti di matrimonio?

Io sento un disgusto per l'affettazione degli uomini di lettere i quali si lagnano d'aver lasciato il corpo per inseguir l'ombra, e ripetono che la loro riputazione (peso il quale molte volte non è assai grave) non è cho un miscro compeso dell'invidia, della satira e della persecuzione (1). La mia esperienza almeno mi diede un differente risultato. Venti anni felici sono stati occupati ed animati dal lavoro della mia storia;

(1) Il Signor d'Alembert reconta come passeggiando nei giardini di Sans-souci col Re di Prussia, Federico gli disse: "vedete voi quella vecchia donna, povera contadina, addormentata al Sole sovra quel banco? E probabil cosa de'ella sia più felice di voi e di me., ¿ Che il Re edi I Pitosofo parlino per loro stessi. In quanto a me non porto nessuna invidia a quella vecchia donna. (Nota dell'Autore)

ed it suo buon esito mi diede nel mondo un nome. un grado, una esistenza, alle quali senza la mia Opera io non potrei vantare alcun titolo. La libertà de' miei scritti sollevò egli è vero una razza implacabile; ma, riparato dai loro morsi, io mi avvezzai al ronzio delle vespe. Li miei nervi non sono in uno stato di continuo tremore, ed il mio letterario temperamento è sì felicemente costituito, che io sono meno sensibile alla pena che al piacere. Una lode vaga e senza scelta ferisce, più che non lusinga il ragionevole orgoglio d'uno scrittore; ma egli non può e non deve nemmeno essere indifferente alle sincere testimonianze della stima pubblica e particolare. Avvi ancora una simpatia morale che lo fa piacevolmente godere raffigurandosi come attualmente, in quell'istante medesimo, egli fa qualche cosa per il diletto o per l'istruzione de suoi più lontani amici; che i suoi pensieri saranno un giorno famigliari ai piccoli fanciulli di coloro i quali non naequero ancora (1). Io non ho a vantarmi nè dell'ami-

<sup>(1)</sup> Net primo dei romanzi antichi o moderai (Tom Jones), questo orgogicos sentimento, questo godimento dell'immaginazione, sono graderolmente alsieliti dal genio del Fieldiog., Vieni o brillante amore della riputazione, riempi la
nia estatica immaginazione della speranza di formar la delizia di 'scoli avrenie. Rivelanti cone qualche giovine figlia,
la di cui avola non nacque ancora, quando leggerà un giorno, aotto il supposto nome di Sofia, le perfezioni delle quali
la mia Carlotta fu veramenze il modello reale, dal suo seno
commosso dalla simpatia manderà verso il Gielo un sospiro.
Insegnami, non solamente a perevedere, ma godore, ma a
untirimi ancora degli elogi della posterià. Incoraggiami colla
soleme promesa, che, quando dall' unita ellergo che ora occupo, sarò passato nell'altre più misero ancora, dal quale più
non si esce, io sarò letto con onore da coloro che ma i ome

## CAPITOLO VENTESIMOSECONDO 21

cizia, nè del favore di alcun principe. Li nostri libraj sono da lungo tempo divenuti i soli protettori della letteratura inglese; e l'estensione della loro liberaliti è per l'ordinario la prova meno equivoca dei nostri trionfi. Forse la preziosa mediocrità della mia fortuna contribuì a fortificare la mia applicazione.

Il presente è un istante fuggitivo, il passato più non è; e la prospettiva dell' avvenire è tenebrosa e dubbia. Il tal giorno forse sarà il mio ultimo, ma le leggi della probabilità, così vere in generale, in particolare così inganastrici, im promettono ancora quindici anni d'esistenza (1). Io bentosto entrerò in quel periodo della vita che il savio Fontenelle risguardava come il piu aggradevole della sua lunga carriera. La sua sectta fu approvata dall'eloquente Istorico della Natura, il quale stabilisce l'epoca della nostra filicità morale nella stagione della maturità, nella quale le nostre passioni son giudicate essere in calma, i nostri doveri adempiuti, la nostra ambizione soddisfatta, e la nostra fortuna stabilita sovra una solida base (3). A queste considerazioni quell' uomo grande ed amsalite

mi videro, nè conobbero, e che io non vedrò, nè conoscerò giammai. Lib. XIII. Cap. I.,, (Nota dell'Autore.)

<sup>(1)</sup> Il Signor de Bulíon, dal poco timore che noi abbiamo di norire fra ventiquattr'ore, conchiude che una probibilità, la quale sta al di sotto o al disopra di diccimila ad una, non avrà inducana mai sopra le speranze o i timori d'un uomo ragionevole. Il fatto è vero, na il notro coraggio è piuttotio l' effetto della nostra disattenzioue che della rillessione. Se vi fosse una lotteria stabilita per la scelta d'una vittima immediata, e che il nostro nome fosse inscritto sopra uno dei diccimila biglietti, sartassimo noi perfettamente tranquilli? (Nota dell' Autore)

<sup>(2)</sup> Vedi il Buffons

aggiungeva nella conversazione particolare il peso della sua esperienza; e si possono recare come nuovi esempi di codesta felicità dell'autunno della vita, quelli del Voltaire, dello Hume e di molti altri uomini di lettere. Io sono molto più disposto ad abbracciare che a combattere questa dottrina che mette coraggio. Ma senza nemmeno supporre la prematura decadenza dello spirito o del corpo, io osserverò con dispiacere, come due considerazioni, il tempo che precipita, e la speranza che fugge, avvolgeranno sempre in tenebrosa nube il tramonto della vita.

#### CAPITOLO VENTESIMOTERZO

Conclusione. Il traduttore, seguendo le lettere dell' Autore, e l'indicazione dell'editore inglese, rende sommario conto degli ultimi due anni della vita del Signor Gibbon, dei quali le Memorie ch' egli lasciò non parlano punto.

Le Memorie lasciate dal Signor Gibbon intorno la sua vita e li suoi scritti, son terminate. Si scopre dalla sua corrispondenza, che negli anni 1792 e 1793 egli occupavasi ancora in Losanna della loro composizione, incominciata, per quanto sembra, nell'anno 1789: e, dalle ultime circostanze che vi sono descritte, si vede ch'egli condusse la sua narrazione fino all'anno 1791. Egli morì a Londra il 16 gennajo 1794. Due anni circa passarono fra gli ultimi tempi dei quali egli parla, ed il momento nel quale cessò di esistere. Nullameno tutto induce a credere che le sue Memorie, nella sua intenzione, erano interamente finite; e con molta verosomiglianza si può formar la congettura ch'egli non vi avrebbe aggiunto nulla di più. Le riflessioni generali che si lessero nella fine del Capitolo precedente, hanno il carattere il più manifesto di conclusione e di termine. In effetto, avvisando in qual severo modo il Signor Gibbon considerò questo lavoro, egli dovette risguardarlo come terminato insieme colla sua grande Opera istorica. Se egli potè credere che nelle circostanze letterarie della sua vita vi fosse quanto basta interesse od utilità per conservarne la memoria ed i ragguagli, si dovette giudicare ancora dalla riservatezza nella quale egli si tenne intorno tutto il rimanente, ch' egli arrebbe cessato di parlare di lui stesso, quando più non arrebbe avuto a parlare delle sue Opere. Accadde all' Autore ben di rado, nel corso della sua narrazione, di oltrepassare questa linea; e non sarà sfuggito all'attento Lettore il non esservi che un piecolissimo numero di circostanze narrate da lui, le quali risguardar si possono come straniere assolutamente ai suoi letterari lavori.

Non pertanto avendo riguardo ai Lettori i quali si interessarono per lui a segno di bramare di seguirlo sino alla sua fine, noi ci apprestiamo a terminarne la narrazione.

Il Signor Gibbon tornando a Losanna, dopo avere fatto stampare in Inghilterra li tre ultimi volumi della sua istoria, fece il progetto di alcune altre Opere; ma ad eccezione delle suo Memorie non sembra ch'egli ne abbia intrapresa alcuna. Egli ebbe per un istante l'idea di aggiungere un settimo volume alla sua edizione in quarto dell'istoria della Decadenza e della caduta dell'Impero Romano, Nel piano ch'egli ne aveva delineato, v'era il progetto di pubblicare un seguito di frammenti, di ricerche, di digressioni, più o meno legate al soggetto principale; delle carte geografiche; delle tavole cronologiche, delle monete, dei pesi, e delle misure; un esame critico di tutti gli autori dei quali aveva fatto uso e ch'egli aveva citati. Abbandonò ben tosto l'idea di quel supplemento giudicando, in quanto all'ultimo oggetto, che la sua storia era per sè medesima un esame critico degli autori seguendo i quali egli l'aveva composta.

Un'altra idea che si presentò ed esso fu quella d'una Ruccolta biografica nella quale egli avrebbe riunito le vite, o piuttosto i ritratti dei personaggi più eminenti nelle Scienze e nell'armi, della Chiesa e dello Stato, i quali fiorirono in Inghilterra dopo il regno di Enrico VIII, fino all'età presente. Egli risguardava quell' Opera, per quanto diffusa ella sembri, piuttosto come un divertimento che come un lavoro: e li materiali, frutto delle sue immense e variate letture, delle note ch'egli ne aveva diligentemente fatto, e della sua gran memoria, erano tutti, diceva egli, sotto la sua mano. Egli bramava combinare per la pubblicazione di quell'Opera un contratto con un librajo, affine che la necessità nella quale egli si sarebbe posto di adempirlo, desse uno scopo determinato alle sue studiose occupazioni; perocchè egli era nemico, come si vide nelle sue Memorie, di ciò che egli chiame un lusso di libertà. Si può credere ch'egli avrebbe dato esecuzione a quel progetto se avesse spinto più innanzi la sua carriera, e dobbiam dolersi molto ch'egli non l'abbia potuto eseguire: il genere delle sue cognizioni e del suo spirito lo rendeva adatto a ciò in modo singolare. A queste poche parole si limita ciò tutto che si può dire intorno le occupazioni o piuttosto i letterari progetti del Signor Gibbon, nel breve spazio della sua vita, del quale egli non rese conto nelle sue Memorie.

Nell'anno 1791, il Lord Sheffield gli fece insieme colla sua famiglia una visita a Losanna. Egli passè in essa sua una parte della state e dell'autunno. Codesto avvenimento fu uno dei più dolci godimenti della sua vita. Si ha potuto giudicare quanto egli fosse attaccato a quell'amico; se ne sentirà una prova novella e commovente al sommo.

Dopo aver passato il mese di Marzo dell'anno 1793

a Ginevra, presso il Signor Necker, nella intima domestichezza del quale acquistò ancora, come egli dicc nelle sue lettere, una più alta idea di lui, egli formò il progetto di restituire nell'autunno al Lord Sheffield la visita che questi aveagli fatto l'anno innanzi. Ma le agitazioni delle quali in quell'epoca la Francia trovossi in preda, lo costrinsero a sospendere l'esecuzione di quel progetto. La strada attraverso di quel paese gli sembrava tanto più disaggradevole, e tanto meno sicura, che la sua opinione intorno la rivoluzione, la quale si vide tanto fortemente espressa nelle sue Memorie, non era punto cangiata. Il giro per la Germania era immenso, e gli inconvenienti suoi non nascevano soltanto dalla sua maggior lunghezza. Egli conosceva lo stato delle strade, e la guerra era scoppiata. Per verità egli spera molto da questa ultima circostanza, e si lusinga che il Duca di Brunsvick gli aprirà il passaggio attraverso della Francia. Ingannato in questa aspettativa, egli rimette il suo viaggio ad un tempo più favorevole, e vagamente lo riporta all'anno appresso.

Verso la fine dell'anno 1793, gli avvenimenti si succedono precipiosamente. L'invasione della Savoja;
quella di Ginevra che sembra prepararsi; il paese di
Vaud circondato da tutte le parti, e, giusta la sua opinione, minacciato dagli escretti francesi, sono circostanza ch'egli osserva con inquietezza-dal fondo del
suo ritiro di Ioanana dove egli si riguarda come bloccato. Egli è nel punto di abbandonarla e di ritirarsi
prima fino a Berna nell'intenzione, se li Francesi entrano nella Syizzera, di allontanarsi a misura che quelli
si innoltrerano. Ma hen tosto questo timore si dilegua,
ed egli già riacquista la condienza sufficiente per rientrare, nel progetto del viaggio d'Inghilterra, anche a

traverso della Francia: e stabilisce la sua partenza all'incominciamento della primayera dell'anno 1793.

Ma ben tosto la guerra fra le due nazioni si dichiara, e non v'è per lui altra strada che attraverso della Germania. Egli non saprebbe risolversi a prendere per colà il suo cammino. Rinunzia al suo progetto, o almeno ne differisce indefinitamente l'esceuzione.

In questo stato di cose egli sente che la moglie del suo amico, che Miledy Sheffield, morì. Egli più non esita, egli è partito. » Io sento, scrive al suo amico da Losanna il 27 aprile, qual perdita avete fatta: sarò a momenti fra le vostre braccia». Il 10 del seguente mese egli è a Francoforte, e nel principio di giugno è in Inghilterra. Bisogna aver conosciuto, o solamente veduto, il Signor Gibbon per apprezzare debitamente questo movimento di sensibilità. Nell'età di 55 anni egli era d'una grossezza prodigiosa, ed incomodato altresì da un'ernia, intorno la quale, per verità, egli ingannava sè medesimo, ma per altro sè solo. In tale stato, non seguendo che il consiglio de' suoi sentimenti, senza esser chiamato dall'amico suo, al quale l'estrema pena non avea nemmen permesso di scrivergli, egli intraprende il viaggio dalla Svizzera in Inghilterra, per la Germania, incomoda tanto a traversarsi per ogni persona, ed in ogni tempo, ma per lui più particolarmente; e soprattutto in quel momento, uno fra quelli nei quali la guerra fu più animata in quelle parti. Magonza era allora assediata dal Re di Prussia. In una gran parte del cammino lo strepito del cannone giunse all' orecchio del Viaggiatore; ed egli trovò le strade più degradate ancora dopo finito l'inverno dai movimenti delle truppe e dai trasporti delle artiglierie. Aggiungiamo come non era impossibil cosa, e nemmaneo

improbabile, ch'egli cadesse fra le mani di qualche distaccamento di cavalleria leggiera, le cui scorrerie dall'una parte e dall'altra, nei punti che più si credevan sicuri, erano molto frequenti. Si può credere che codesto visggio, quantunque in apparenza terminato senza inconvenienti, contribuì ad accelerare la sua fine. Egli è almeno negli ultimi mesi di quest' anno che la sua infermità, la quale fino allora non era stata che importuna, ed in certo modo più penosa per gli altri che per lui stesso, prese un carattere grave. Vi s' aggiunse un' idroccle che bisognò pungere il giorno 11 novembre 1793: operazione palliativa che pochi giorni dopo inutilmente dovettesi replicare. Egli morì in conseguenza di questo male, senza molti patimenti, e, per quanto sembra, senza aver sospettato che la sua vita terminerebbe si prontamente, come accadde nel giorno 16 gennaro 1794. Il Lord Sheffield esprime nel racconto che fece di questo avvenimento, seguendo il quale noi l'abbiamo narrato, il suo dolore per non aver ricevuto l'ultimo sospiro del suo Amico. Nutrendo una falsa speranza, e sollecitato da pressanti affari egli se n'era allontanato un momento. Fu in quel momento ch' egli lo perdette. » Io non cesserò mai, dice egli, di dolermi per non essermi trovato presso di lui in quel terribile istante. Questo dolore ch'io provo è così amaro e così profondo, ch'io non saprei esprimerlo se non se usando quelle energiche parole di Tacito: mihi praeter acerbitatem amici erepti, auget moestitiam quod assidere valetudini, fovere deficientiae, satiari vultu, complexu non contigit. Almeno io non ho come Tacito, e questa riflessione mi consolò un poco, accelerato di molti giorni la perdita del mio amico. Se io non ebbi la dolorosa soddisfazione d'es-

## CAPITOLO VENTESIMOTERZO

223

sere vicino a lui nel momento nel quale egli spirò, non mancai almeno di vederlo durante la sua malattia, con quella assiduità che era dovnta al suo genio, alle sue virtiu, e soprattutto alla nostra lunga, costante, e felice amicizia. »

FINE DELLE MEMORIE

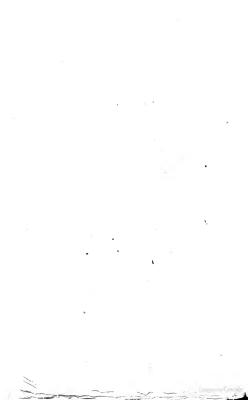

## TAVOLA DEI CAPITOLI

## CAPITOLO PRIMO

| INTRODUZIONE. | <br>ldee | dei | u | Auto | re | into | rno | la | N | obilti |
|---------------|----------|-----|---|------|----|------|-----|----|---|--------|
| creditaria    |          |     |   |      |    |      |     |    |   | pag    |

## CAPITOLO SECONDO

Ragguaglio succinto ed aneddoti relativi alla famiglia dell'Autore. — Esposizione di un processo di Stato nel quale fu inviluppato il suo avolo. — Riflessioni sopra il Bill dei sette anni. — Particolorità relative all'origine inglese e francese del ministro del Re di Napoli Acton

## CAPITOLO TERZO

Infanzia dell' Autore. — Ragguaglio interno alla debolezza della sua costituzione. — Minuto racconto delle eure affettuose che ha per esso una Zia. — De' suoi primi studj, e considerazioni sui primi libri che gli sono posti fra le mani: Cornelius Nepos ce. ec. " n

# CAPITOLO QUARTO Si provano delle scuole pubbliche per la educazione dell'Autore. — Riflessioni sopra questi sta-

| bilimenti La sua cattiva salute continua a                         |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| nuocere alla sua educazione Rivoluzione fe-                        |   |
| lice che la consolida pag.                                         | 2 |
| CAPITOLO QUINTO                                                    |   |
| Ingresso dell' Autore nel Collegio della Maddalena                 |   |
| di Oxford Riflessioni su quella Universi-                          |   |
| tà Carattere del maestro al quale egli è                           |   |
| specialmente confidato                                             | 3 |
| CAPITOLO SESTO  L' Autore fa il progetto d'un' opera, lo comineia, |   |
| e lo abbandona Egli ritorna a Oxford, dove                         |   |
| gli è dato un nuovo maestro Egli si converte                       |   |
| alla religione romana Cita l' esempio del                          |   |
| Chillingworth, e del Bayle, de' quali egli de-                     |   |
| scrive un titratto istorico                                        | 1 |
|                                                                    |   |
| CAPITOLO SETTIMO                                                   |   |

L'Autore è mandato a Losanna nella Svizzera, è messo a pensione nella casa d'un Ministro protestante. Riflessioni intorno il suo cangiamento di situazione. — Egli è ricendotto al Calvi-

## CAPITOLO OTTAVO

| 1. | 'Autore rende conto de' suoi studi; del suo me-   |
|----|---------------------------------------------------|
|    | todo di studiare; delle lingue che cgli impara;   |
|    | dei libri dei quali fa l'estratto; e de'suoi giu- |
|    | dizj sopra i loro autori Cicerone, Senofonte,     |
|    | Locke, Bayle, Pascal, Montesquieu ec. cc. pag.    |

## CAPITOLO NONO

| L | 'Autore fa il giro della Svizzera; sue osserva-    |
|---|----------------------------------------------------|
|   | zioni Egli entra in corrispondenza con molti       |
|   | dotti Impara a conosecre il Voltaire, ed as-       |
|   | siste a molte rappresentazioni nelle quali lo vede |
|   | recitare nelle sue opere differenti parti Ri-      |
|   | flessioni interno la sua declamazione              |

## CAPITOLO DECIMO

| Alcuni | ra  | gguag | gli intor | no  | la  | Sig   | nora   | Cui | chod   | , di |   |
|--------|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|------|---|
| poi    | Ma  | dama  | Necker    | . – | - , | Rifle | ession | de  | ll' ∆u | tore |   |
| sopr   | a i | l suo | soggior   | no  | а   | Los   | anna.  | _   | Suo    | ri-  |   |
| torn   | o i | a Inc | hilterra  |     |     |       |        | 2   |        | n    | 8 |

## CAPITOLO UNDECIMO

| Quadro della  | maniera   | ı di   | viver | e dell | 'Auto  | re, sia |
|---------------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|
| in città, sie |           |        |       |        |        |         |
| e suoi giud   | izj sopra | . i li | bri e | gli a  | utori  | che lo  |
| tengono oe    | upato,    | 4ddis  | son,  | Swift  | , llun | ıc, Ro- |
| bertson, cc   | . cc      |        |       |        |        |         |

## CAPITOLO DUODECIMO

| L'Autore | pubblic  | a la p   | rima s | ua oj | era.  | _    | Egli 1  | а     |
|----------|----------|----------|--------|-------|-------|------|---------|-------|
| scrive   | in lings | ua fran  | cese   | – Su  | e rij | Aess | ioni so | -     |
| pra qu   | ucsto sc | ritto, e | sopra  | l'i   | liom  | a s  | tranier | 0     |
| del qu   | ale egli | si ser   | e .    |       |       |      | . pag   | . 103 |

## CAPITOLO DECIMOTERZO

## CAPITOLO DECIMOQUARTO

## CAPITOLO DECIMOQUINTO

Viaggio dell'Autore a Parigi; colà egli vive nella società degli uomini di lettere che vi fiorivano allora, il D'Alembert, il Diderot, il Conto di Mirabeau, l'Abbate Barthélemy ec. — Suc osservazioni intorno le cose ed intorno le persone. — Egli ritorna a Losanna. — Pittura dei cottumi svizeri ... 124

## CAPITOLO DECIMOSESTO

Fiaggio dell'Autore in Italia. — Egli soggiorna a Roma e descrive le commozioni che vi provò. — Suo ritorno in Inghilterra. — Quadro della situazione interna della sua famiglia, e suo pentimento di non aver fatto per sè la scielta di uno stato. — Egli intraprende un Soggio istorico sopra la Svizzera da cui parte. — Opinione del Signor Hume sopra questa intrapresa pag. 141

### CAPITOLO DECIMOSETTIMO

L'Autore intraprende in compagnia d'un anico un giornale letterario. — Egli pubblica una dissertazione intorno il sesto libro dell'Eneide, a confutazione di uno seritto del Percovo Warburton. — Egli si determina a lavorare nella sua grand'opera della Decadenza ec. — Quadro degli studi per mezzo dei quali egli vi si accinge. — Ragguagli intorno la sua situasione domestica. — Morte di suo padre . . . n 1

## CAPITOLO DECIMOTTAVO

L'Autore stabilisce la sua residenza in Londra.

Egli si accinge alla sua grand opera della Decadenza ec. — Egli diviene Membro del Parlamento. — Suo giudizio intorno i principali personaggi della Camera dei Conuni, il Lord North,
il Signor Fox ec. — Egli pubblica il primo volume della sua istoria. — Raggnaglj dell' acco-

glienza che ricese dal Pubblico. — Giudizio e lettera del Signor Hume all'Autore . . pag. 166

## CAPITOLO DECIMONONO

Secondo viaggio dell'Autore a Parigi, dove egli è chiamato dal Signore, e da Modama Necher. — Alcuni ringsuagli intorno i letterati ch' egli vi vede, il Signor De Buffon ec. — Sue questioni coll'abbate Mably. — Quanto vaglia quello seriitore. — L' dutore torna in Inghilterra, e rende conto delle questioni letterarie e teologiche che gli sono state suscitate in occasione della sua Opera ... » 175

#### CAPITOLO VENTESIMO

#### CAPITOLO VENTESIMOPRIMO

L'Autore lascia l'Inghilterra, e si ritira a Losanna. — Motivi che lo determinano a ciò fare. — Riffessioni intorno il suo cangiamento di situazione. — Egli si trova per cuso col Signor Necker, col Principe Enrico di Prussia, e col Signor Fox. — Opinione dell' Autore sopra quei personaggi. — Egli continua e compie la sua istoria. — Giudizio ch'egli ne porta . . pag. 190

#### CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

## CAPITOLO VENTESIMOTERZO

Conclusione. — Il traduttore, seguendo le lettere dell' dutore, e l'indicazione dell' editore inglese, rende somuario conto degli ultimi due anni della vita del Signor Gibbon, dei quali le Memorie ch'egli lasciò non parlano punto . » 217

TIME DELL' INDICE



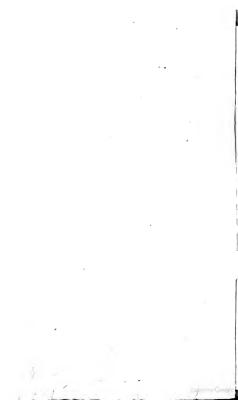

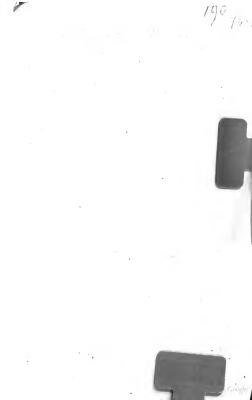



PER NICOLÒ BETTONI

M.DCCC.XXV